

HANDBOUND AT THE



UNIVERSITY OF TORONTO PRESS

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto

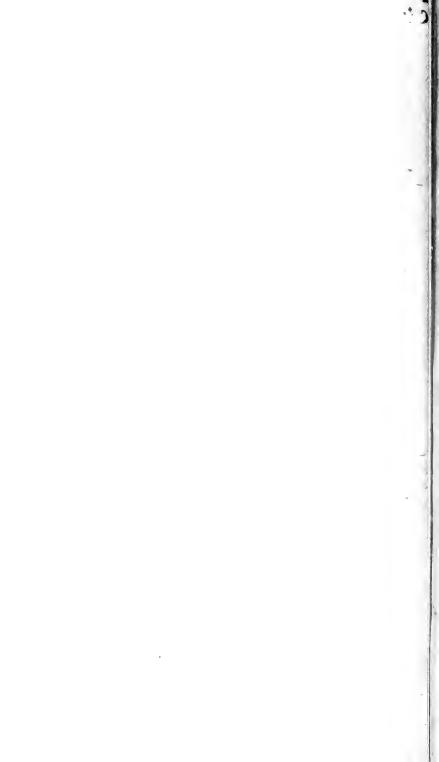

## DELLE OPERE

D I

## GABBRIELLO CHIABRERA

TOMO QUARTO.

CONTENENTE

L E

## POESIE LIRICHE

Omesse nella Edizione di Roma, alcune Favole Dramatiche, e altre Composizioni mentovate nell'Indice, che segue la Prefazione.

Giuntevi parecchie Rime di diversi Poeti in lode dell' Autore.



### IN VENEZIA MDCCCV.

Nella Stamperia Baglioni.

## ANGELO GEREMIA

## A' Lettori.

Trana cosa forse ad alcuno parrà, chè avendo noi nel primo tomo di que-fia edizione teffuto il catalogo delle composizioni di Gabriello Chiabrera, le quali non si hanno nella impressione Roma, poche di esse si ritrovino nel presente Volume, che di Rime aggiunte dee esser composto. La rarità incredibile di que' minuti componimenti, cagionata non meno dalla lunghezza degli anni, che dalla loro squisitezza, ed eleganza, ne su la cagione, cosicche non essendoci permesso l'accrescere la nostra impressione, come avremmo desiderato, e vedendo noi, essersi già renduta vana ogni satica e diligenza da noi impresa affine di ritrovarli; fummo costretti ad inserire parecchie altre cose Ciò fono alcune composizioni liriche: non pochi Sonetti sparsi per le molte edizioni delle Rime del nostro Autore da noi accuratamente più volte disaminate, e colla prefata impressione di Roma colazionate: e altre poesie esistenti in varie Raccolte; e in diversi Canzonieri di Rimatori, i quali al tempo del Chiabrera fiorirono. Fra le dette Composizioni si è impressa la Canzone per Agostino Barbarigo, che si legge anche nel primo Tomo a car. 204. ma

la varietà notabile nella tessitura delle stanze e ne' versi ci fece risolvere ad inserirla nel Quarto; per la qual cagiona alcuue poche rime già stampate ne volumi antecedenti si sono giudicate degne di entrare anche in questo: il che però non abbiamo stimato, che fosse da farsi di quelle compostzioni, le quali seco non portassero diversità nelle desinenze o ne' versi, degna di osservazione: perciò la Canzone per Niccola Orfino, che leggesi a car. 33. del primo Tomo, e che si ritrova eziandio fra le Rime dell' Autore della impressione di Venezia del Combi da Pier Girolamo Gentile raccolte, quantunque diversa in molti luoghi dalla lezione tenuta da noi, non si è ristampata; imperocchè le varietà erano bensì molte, ma affai minute e di poco momento. Alle mentovate composizioni varianti in più luoghi si aggiungono altresì le Canzoni per Famagosta, e per Astor Baglioni, che dallo stesso Pier Girolamo Gentile furono date in luce, nelle quali si scorge una leggera diversità di lezione in molti luoghi, il che alle volte abbiamo offervato anche nelle composizioni più lunghe, vogliam dire ne' Poemetti, e spezial-mente nelle Nozze di Zestro, il quale Idillio nella impressione di Roma si trova dal Paolucci collocato nel III. Tomo fra le altre poesie di simil genere, e da noi nel Quarto, nè senza ragione: imperocchè essendo pervenuta in nostre mani la edizione di quel

quel Poemetto fatta in Venezia da Giacomo Violati l'anno 1613. in 12. vi ritrovammo alcuni verli, che contenevano la propolizione, e le lodi di Ferdinando Riario Marchese di Castiglione, a cui il Chiabrera indirizzò il componimento. Una tale scoperta c'indusse a trasferirlo dal Tomo III. nel presente Tomo IV. il quale per cagione de'versi aggiunti ci parve che potesse avere giurisdizione sopra di lui. Alle Nozze di Zefiro aggiugneremmo il Foresta poemetto di tre Canti stampato in Genova la prima volta da Benedetto Guasco l'anno 1653, in 12, che non sappiamo per qual motivo sia stato omesso dal Paolucci, che non ebbe difficoltà di porre nel Tomo III. le Feste dell' Anno Cristiano, Poema diverso in tre libri, e della stessa lunghezza del medesimo Foresto; quando non si dovesse dire, ch'egli nol vide, e pure uon è di quella rarità; che tanto nacque a questa nostra Ristampa coll'averci tenute nascoste l'Egloghe Pescatorie pubblicate dietro all' Andromeda, le Favolette, il Romulo, e le altre composizioni, per la cui mancanza ci è convenuto inserire gl' Intermedi alla Idropica del Cavalier Giovambatista Guarini con la loro descrizione, indi la Sposizione del Sonetto del Petrarca: Se lamentar augelli o verdi fronde, la quale non è già stata poca fortuna, che siasi ritrovata, tant'ella è rara; e finalmente due Favole Boschereccie, e una composizione Dramatia

matica pubblicate da Sebastiano Combi in Venezia l'anno 1605, fra le Rime del Chiabrera ordinate e disposte da Pier Girolamo Gentile. A queste poesie abbiamo aggiunta la Verghia delle Grazie impressa in Firenze con altre Rime dell' Autore, e se o l' Andromeda, o la Erminia Tragedia, o l' Alcippo Favola Boschereccia, o le Verghie stampate in Genova dal Pavoni, intorno alle quali Opere altra notizia non abbiamo, che del semplice titolo, si fossero ritrovate, certa cosa è, che la Gelopea, la Meganira, e il Rapimento di Cefalo, come alquanto men rare, per essere state tre volte pubblicate in Venezia, non avrebbono occupato luogo alcuno in questo volume. Dietro alla Vegghia delle Grazie abbiamo, posta una breve raccolta di rime di vari, Autori in lode di Chiabrera, scelte da noi fulle notizie, che si leggono nella Parte I, del Tomo XXXVIII. del Giornale de' Letterati d'Italia; dove e delle Opere del Chiabrera, e degli Scrittori, che di lui ragionano, esattamente si favella, Da cotesto libro si sono da noi estratte molte cose, e confessiamo, che senza tale scorta alcune farebbono rimafe escluse da questo Volume, specialmente parecchie composizioni liriche, che vauno disperse in libri poco meno che ignoti, i quali, dappoiche ci furono addittati, colle diligenti ricerche finalmente si sono ritrovati. Due soli non si sono potuti rinvenire, cioè i Proverbi di, GiacoGiacomo Peri impressi in Venezia dal Combi nel 1625. in 12. e il Principe Jacopo Lomelline, stampato in Genova da Giuseppe Pavoni nel 1626, in foglio; nel primo de' quali evvi una scelta di rime di Gabbriello Chiabrera, di Luigi Grotto, e di Lodovico Ricci, che si avrebbono dovuto esaminare: e nel secondo una Canzone a car. 54. Ma ritornando a favellare delle Rime da noi raunate in lode dell' Autore, dal qual proposito ci eravamo disviati, se altro merito non avesse in ciò la nostra fatica, avrà almen quello, di aver ivi inferiti tre Sonetti di Niccolò Connio Genovese inediti, ed estratti dal Canzoniero dell' Autore, esistente presso il chiarissimo Si-gnor Appostolo Zenol, il quale secondo il suo costume, che è di giovare, cortesemente ce li lasciò trascrivere. In fine del Tomo abbiamo inferito un breve Discorso di Lorenzo Fabri fopra le maniere de versi Toscani dal Chiabrera usate, il quale si trova nella edizione che fece il sopramentovato. Pier Girolamo. Gentile, delle Poesie dell'Autore impresse dal Combi in Venezia l'anno 1605, e 1610, in 12, ed in tre parti divise. Ora che a' Leggitori si è fatto piano tutto ciò, che a questo Quarto Tomo appartiene, ci rimane folamente a foggiungere, che indarno avremmo cercata la maggior parte delle cose qui contenute, se colla fua doviziosissima raccolta non ce le avesse somministrate cortesemente il P. D. A 4 PierPier Caterine Zeno C. R. S. Quest' Uomo nato per giovare alle lettere, non folamente ci diede agio di prendere quanto fu di mestieri, per accrescere la presente Ristampa, e di fare il confronto di alcune singolarissime edizioni delle Rime del nostro Autore, esistenti fra gli altri suoi rarissimi libri, ma ci contribuì non poche notizie sì intorno agli scritti di lui, come intorno alla scelta delle cose, che doveano esser da noi inserite in questa novella impressione, la quale tenghiamo per sermo, che per le giunte notabilissime, che le si son fatte, dovrà ricevere un pieno aggradimento da tutti coloro, che tengono in prezzo le let. tere Toscane, e fanno stima delle composizioni maravigliose di Gabbriello Chiabrera.

# CANZONI.

ALL' ILLUSTR. ED ECCEL. SIG.

## D. GIOVANNI MEDICI.

Da alcune Poesse sopra la morte del Principe D. FRANCESCO MEDICI.

CIA' lieto agli occhi tuoi venni sovente, Signor, pregio de' versi, ond'io mi pregio, E la cetera mia d'oro lucente Fei risonar del tuo valore egregio, Or non così, che d'Aganippe il fonte Torbido bevo; e da mestizia oppresso, Del domestico Allor spoglio la fronte, E vi pongo in fua vece atro Cipresso. Lachesi acerba; ah che terribil ira Oltra l'usato stil m'avvampa il corea E con bestemmie a saettar mi tira, Ingiustissime Dee, vostro furore. Sol venti volte il Sol per vie distorte Aprile addusse alla stagion fiorita, E con orrido ghiaccio iniqua morte Secco l'April di così nobil vita? Non su pietà nel Ciel, che sece schermo, All'aspra piaga? ed arrestasse il pianto, Che il cor dovea, benchè robusto, e sermo, Dell'alta madre tormentar cotanto? Sperossi indarno a nostro pro quel giorno; Risorse a serenar Barbaro Impero, Che per Francesco servitute, e scorno: Già pur s'immaginava entro il pensiero Dunque, Vergine Clio, meco discendina sono A far full' Arno lamentevol fuono; Ma tu quinci, Signor forse riprendi, signad Che sì forte alla pena io m'abbandono.

Rime del Chiabrera
Tu saldo in Campo ogni mortal cordoglio,
Ove ti ssida, in paragone è vinto;
Nè v'ha slutto di duol, che dallo scoglio
Del magnanimo cor non sia rispinto.
Pensi, che morte ci minaccia a tergo,
Che come vento il nostro di s'avanza,
Che sulle Stelle è sempiterno albergo,
E che la terra di poche ore è stanza.
Questa è scola d'Eroi, dalle cui norme
Unqua vero valor non ti scompagna;
Io, che dal volgo vil non torco l'orme,
Dico, è ragion, che nei dolor si piagna.

### In Lode di Sisto V.

### Al Signor ANTONIO, COSTANTINI.

Dalle Rime del Sig. Antonio Costantini. In lode di Papa Sisto V. e di diversi famosi Poeti, in Mantova presso Aurelio, e Lodovico Osanni 1611. in 4.

D'Enchè la sacra mano D. Del tuo divin Pastore. Forza avesse, e valore Sulle celesti porte, Ei non per tanto in vano Potea sentir desio Di contrastar l'obblio Compagno della morte; Mostro di denti adamantino, e sorre A vincer la memoria, Che de' nomi famoli Fra noi vola, e rivola, Guastando ogni lor gloria Con aliti fumoli; Dell'infernal sua gola . Contra sì cruda asprezza Non temprano l'incudi, De' gran Ciclopi ignudi; Strale sonoro, ardente Nè il bello Ermo ha ricchezza

Nel suo liquido Regno, Che il sì terribil sdegno A placar sia possente. Sol di Permesso ombroso acqua lucente Febo immortal diffonde, Che all'odiola peste. Fuga apporta, e veneno, E terso entro quell'onde. Quaggiù valor celeste Splende ognora fereno. Quinci l'alte corone Chiare fian sempre, e conte Che cerchiaro la fronte A' Pastor Savonesi; Ed Arno d'un Leone Gode a titoli egregi, Onde fon vinti i Regi Più larghi, e più cortesi. Ouinci scherne l'onor de gran Farnes Lete profondo, e cieco; In fin l'Aonie Dee Soverchiano ogni affalro; Ed or vengono, teco, Con cetre Aganippe. Per Sisto, e per Montalto. Ouanto, il Romano Impero, A' figli, ed a' Nipoti De' Popoli devoti Fia caro, e riverito, Tanto con suono altiero. D'infaticabil canto Sarà di Sisto il vanto, Meravigliando udito: Ester ben può che si cosparga il lito Dell'atterrate moli, Orti, fonti, sculture, Gran Templi al fin son frali; Corfo di pochi Soli Lascia ben mal secure L'opere de'mortali.

Rime del Chiabrera Ma l'occhio che mirarle Non potrà dar spavento Al peregrin, che intento Fissa nel guardo i rai, Potrà ben ammirarle O Costantin gentile, Nel tuo facondo stile. Salde via più che mai; All'oprar suo caduco il pregio dai Dell'immortalitate. Ma suoi giusti pensieri, Ma di pietà suo zelo, Opre da te lodate-Ci fan pronti, e leggieri A gire inverso il Cielo.

#### Per Santin da Parma.

Dalla I. Parte delle Rime dell'autore raccolte dal Gentile in Venezia per Sebastiano Combi 1619.

Uando Febo, al Re Fereo. Pasturò gregge lanose, Per temprar l'esiglio reo Pur con note armoniole. Alma cetra egli compose. E d'Anfriso in sulla riva Al piacer de' suoni uditi Tutto il Ciel si raddolciva Nè per monti, nè per liti Fur latrati, o fur muggiti. A' suoi corsi pose il freno L'onda allor del chiaro fiume, E l'auretta in Ciel sereno, Obbliando il suo costume Non sapea batter le piume. Discendean dall'alte piagge Alle corde lufinghiere E le Ninfe erme, e selvagge, E le Ninse fontaniere, Alle corde lufinghiere.

L' Alme Dive il sen velate
Sol di lucido ornamento,
E la fronte inghirlandate
Faticavano al concento.
Sempre in danza i piè d'argento.

E quel Dio ful caro argento Delle corde alme beate Variava il bel concento Alle Ninfe inghirlandate; E fol d'oro il fen velate.

Delle stelle auree serene.

Delle stelle auree serene.

Ei lasciò quel nobil legno.

Per consorto infra le pene.

Alle vite egre, e terrene.

Or, Santin, tra le tue dita, Ei sì ben risveglia il core, Che a danzar sempre n'invita Fatto in terra a tutte l'ore Messaggier di dolce amore.

Tu rasciughi i caldi pianti,
Accompagni i preghi ardenti,
Racconsoli negli amanti
Il cor vinto dai tormenti
Fra gli accesi struggimenti.

Ma se già non lasci in vano Il fervor de'voti miei, Non stancar la nobil mano Sopra i casi o dolci, o rei Degl'incendi Dionei.

Grande in arme intorno a' campi Della Musa un tempo avversa, Più fra i nembi, più fra i lampi Di gran gente al fin dispersa Soggiogando il mar d'Anversa. Dalle Rime dell' Autore, Parte Seconda. In Genova.
Appresso Giuseppe Pavoni, 1605. in 8.

Ama, che d'auree piume.
Tutta guernita il tergo
Di non fermare albergo
Hai per fermo costume;
Te non torbido fiume,
Te non mar procelloso
Co'fier muggiti arresta;
Ma su giogo nevoso,
Ma tra solta soresta
Vai pronta, vai leggiera
Eterna messaggiera.

Con occhi vigilanti,
Trasvoli notte e giorno,
E-canti d'ogni intorno.
Con lingue di diamanti;
Canti de' gran Regnanti;
Canti del vulgo scuro:
Nè mortale accidente
Da' tuoi canti è securo;
Pur via più vivamente,
Disveli i vari ardori.
Degli amorosi cori.

Chè Medea tanto ardesse.

A' raggi di Giasone,

E che sul vago Adone
Idalia si struggesse;

Ch' Ippomene giugnesse.

La suggitiva amata,

Tu ci racconti; e conti

Semele sulminata;

D' Ermasrodito i fonti,

L' Augel Ganimedeo:

E il corso Aretuseo.

Divulghi a meraviglia

Pietate, e feritate;

E pregi di beltate

Begli occhi, e belle ciglia

Ma shaltri a mirar piglia Per l'amorosa istoria Chiusa nel tuo bel canto Non sente far memoria, Dell' ammirabil vanto, Che in amor più fi prezza », Cioè vera fermezza. Nel petro al grande Alcide a E di Teseo nel core. Fior di sì fatto amore Non mai per te si vide; Via meno il fier Pelide. Fatto, amator godea, Titolo tanto egregio: Ma se per sorte, o Dea, Esempio di tal pregio, Hai di veder desio, Mostrarloti voglio io. To d'un volto sereno. Almo, splendor, mirai, E da sì cari rai Tutto avvampommi il seno Nè che venisse meno Ivi l'accolto ardore Il valle a fare orgoglio; Nè sdegno, nè rigore, Nè forza di cordoglio, Nè sforzo di martire, Nè violenza d'ire. Emmi sì caro il foco, Di sì fomma bellezza, Ch'io sostengo ogni asprezza Come foave gioco; Ognora in ogni loco, Tanta, beltà, vagheggio; Se forge il Sol dall'onde Nell'alba, io te riveggio; E s'ei nel mar s'asconde se so il ano s Nel sen dell'aria oscura de la como

Cintia la mi figura.

1:

Rime det Chiahvers In fresca aura che mova, In vago fior di piaggia, In pianta aspra selvaggia Il mio pensier la trova, Ed invan si riprova Novo arco, e novo dardo Farmi piaga amorofa; Che nebbiolo ogni sguardo. Ogni guancia rugosa, Ogni chioma canuta E' per me divenuta. Vile ed ignobil merto. Cui non si dà mercede Per sempiterna fede, Meco non fia per certo; Veggano il fianco aperto Gli occhi che mi feriro Fin che rimango in vita; E l'ultimo so piro Dell'estrema partita Col nome tuo s' invii, O fin de' miei desii.

# In lode del Sig. GIO. VINCENZO IMPERIALE

per lo Stato Rustico ec.

Dalle Lodi per lo Stato Rustico del Sig. Gio: Vincenzo Imperiale. In Venezia per il Deuchino 1613. In 12. alla pag. 81. 82.

In marmi peregrini, E con arte infinita Dar sembianza di vita A duri sassi alpini. Ivi pur gli occhi miei Ben sovente ammiraro. Allor, che rimiraro Altissimi Imenei Cetre di nuovi Orfei Alle vestigia altrui volgeano il freno; E femminil beltate Altrui spargea di care fiamme il seno. Bionde chiome gemmate, E di vivo ostro aspersi Bei sorrisi cortesi, Foco di guardi accesi, Miracolo a vedersi. O lucid'acque, e vive Del real Mincio ombroso O d' Arno gloriofo Incliti Numi, e Dive, Quai sulle vostre rive Già vidi ornarsi, e passeggiar destrieri? E in simulati assalti Quai vide aste vibrar vēri guerrieri à Vidi fra gemme, e smalti Così splendere un giorno Ampi teatri egregi, Che d'oghi antico i fregi Volano meno intorno . Ivi non pur sul mare Mosse finto Aquilone, Ma dell' alma Giunone Le nubi or fosche, or chiare; Ivi siccome appare Del Gange uscendo a seminar rugiade Sorfe bugiarda Aurora E del Cielo illustrò l'alme contrade; Così forte avvalora I peregrini ingegni

Rime del Chiabrera 18 Nel corpo infermo, e frale, Se destra liberale Quaggiù governa i regni Pur sazio il guardo mio Di pompa, e d'alterezza, O solamente apprezza, Non superbo difio: Corso di puro Rio, Che serpeggiando lava erma campagna, Par, ch'oggi a se mi chiami, E rusignuol che sul mattin si lagna Entro selvaggi rami Deh chi mi scorge dove Io goda ombre romite ? E piaggie colorite? E fresche erbette, e nove? Ove d' Arcadia i monti, Desiderate sedi. Dalle Città, miei piedi A cold gir son pronti: Tu, che gli Aonii fonti, Governi Euterpe, e d'Aganippe l'onde Additami il sentiero; Si dico, ed a'miei detti ella risponde: Dolce, e gentil pensiero Fedel, t'fiamma il petto, Alla virtude odiata Piaggia disabitata E ben grato ricetto. Da che ferro, ed acciaro. Divenne infra la gente Quel primo oro lucente A rimembrar sì caro, Intra i boschi volaro, Pace, ed Amore, e ratto seco insieme Tranquillità sen venne; Indi conforto, e non fondata speme Seco spiegò le penne,

Sì tra foreste oscure Stansi le Dee giojose

Per-

Per l'anime orgogliose.

Mal note, e ben sicure.

Or se al volgo nemico
Le pompe a dietro lassi,
Governera tuoi passi,
Spirto di Febo amico,
Chiaro, per sangue antico,
Fulgida Stella alla Liguria spiende;
E su leggiadre piume
Contro, le nubi inverso il Cielo ascende,
E suo gentil cossume.
Di dolci pregi al suono.
Pronta porgen la mano,
Ed io nel corso umano,
Giammai non l'abbandono.

### PER AGOSTINO BARBARIGO

Proveditore dell'armata, morì d'una freccia nella Battaglia contro il Turco a Lepanto.

Dalle Canzoni dell'Autore, impresse in Genova, per Girolamo Bartoli 1586, in 4.

I cotanti sospiri Di cotanti lamenti, Che debita pietate altrui non nota A me svelle dal core, Non sia chi (priego) in ascoltar s'adiri; Volgan più tosto il cor, volgan le genti Morte a biasmar, che inesorabil rota Fortuna di dolore; Fatta avversa d'Italia al primo onore. La falce in giro mena, E colà miete, ove le dia più pena. Ma tu del gran Tirreno (a). O Vergine regina, Della strage barbarica nemica, Il Barbarico altero Raccogli, e chiudi alla bell'Adria in seno

(a) Venezia.

Airne del Chiabrera
La cener vincitrice, pellegrina;
Fia fovra il fasso suo tempo, che dica
Buon viator straniero;
Ecco il flagel dell' Ottomano impero
Già gran solgore armato,

Ora nume d'Italia in Ciel translato,
Ben tal apparse in guerra
La've suo pregio eterno
Ammirò l'onda, e la riviera Argiva;
E ben laurec gemmate
Tesseva al gran valor la patria terra,
Ma duramente il vince arco d'Inserno,
Quando ei più il varco alla vittoria apriva,
(a) Spoglie, archi, arme lunate,
Ampio sangue insedel (viste beate)
Intorno il mar tingea,

Ei grave in su'l morir gli occhi chiudea.

Qual dunque or d'Ippocrene,

Qual su dal gran Permesso

Altra chiamerò Musa al mio dolore,

Se non quella, che ispira

Dolci modi di lagrime, e di pene;

O Febo, or tu mi cingi auro cipresso,

E sì tempra le corde auree canore,

Che n'ululi la lira,

Io citarista di termento, e d'ira,

Io dell'Italia mesta

Misero Cigno alla stagion funesta.

AD ANSALDO CEBA'
Dalle Rime di Ansaldo Cebà

A Lcun giorno
Sorge il Sol nell'Oriente
E ne varca all'Occidente
Tutto alorno;
Alcun giorno ei fa ritorno
Nubiloso,
E di nebbie i raggi ascoso.

Spesso (a) Lunate per l'insegna degli Ottomani, che e

Spesso avviene
Che Nettun rimbomba altiero
Sì che in mar cauto Nocchiero
Non sostiene;
Spesso ancor l'onde serene
Rende il vento
D'Anstrite al piè d'argento.

Io, che miro
Cielo, e mar così cangiarfi,
Che'l turbarfi, e'l tranquillarfi
Vanno in giro,
Di mio mal poco fospiro,
Anzi aspetto
Dietro il pianto alcun diletto.

Sempre oscura,
Buon Cebà, non fia mia vita,

Anco un di vedrò fornita Mia fventura : Mal fu rota fi figura La Fortuna, S'aver può fermezza alcuna.

Risposta D'Ansaldo Ceba' all' Autore.

MEntr'intorno
D'Ippocrene all'onde lente,
Che non s'apre a volgar gente,
Fai soggiorno
Da far onta al tempo, e scorno;
Che riposo
Più ti chiede il cor bramoso?

La catene,
Onde stringe un dolce impero
A cercar piacer non vero;
Le Sirene,
Onde avvien che t'avvelene
Rio concento,
Non pon farti il cor contento.
Nè'l desiro,

Ch'è sì presto a follevarsi, E sì tardo a disarmarsi,

Quanti

Quanti apriro

L'Indie mai tesor, nè Tiro

Nel tuo petto

Ti pon sar giammai persetto.

Sol la cura

Di seguir per via spedita,

Gabbriel, chi s' ha vestita

Tua natura,

Per amarti oltre misura,

Può ciascuna

Voglia tua sar men digiuna.

# Per gli Eroi. DELL'ILLUSTR. CASA CIBO:

Della prima parte delle Rime dell' Autore raccolta del Gentile, In Venezia per Sebast. Combi 1610. in 12.

ON ira il tempo torbido rimira
I pregi di quell'alme peregrine,
Ma per danno di lor non prova al fine
Sì possente venen, che non si scherna;
Bella virtute anco i mortali eterna.

Dalle Poesse Ditirambiche.

### Del Sig. CARLO MARUCELLIS

Uesti versi non mai Lete ricopra,

Nè perchè sian rivolti a basso segno,

Nè perchè nuovo sien scherzo d'ingegno,

Che dall'uom grande è da prezzarsi ogn'opra.

Dalle Poesie Liriche Diverse.

### DI GABBRIELLO GHIABRERA

In Firenze nella Stamperia di Francesco Livi all' Insegna della Nave 1674. in 12. alla pag. 69.

TRA' nobil gente,
Ognor si sente,
L'alto pregio di questa al fin sen va a
Sua gran beltade

Per

Per troppa etade Quasi Febo nel mar tosto cadrà.

I tanti onori, I bei colori,

Di che la guancia un tempo alma fiori, Impalliditi

Son sì smarriti,

Come rosa di Maggio a mezzo di Sorto sue ciglia,

O meraviglia,

Il bel foco d'amor non arde più .

Sol vi si scorge

Lume, che perge

Segno del grande ardor, che ivi già fu-

In tal maniera

Mattina, e sera,

Donna, sento parlar dovunque io vo;

Nè v'entri in core Perciò dolore,

Cosa mortale eterna esser non può.

Ma v' empia il petto

Dolce diletto,

Che mentre fiamma da vostri occhi usci,

Così s' accèle, Ogn' uom 'cortese,

Ch' a' rai del vostro volto incenerì.

Tra quali in seno

Io pur non meno Oggi ferbo il desir, che m'insiammò;

E tutto ardente

Eternamente

Reina del mio cor v' inchinerò.

Duolsi.

Dalle Poesse di Gabbriello Chiabrera Volume secondo. In Firenze per Zanobi Pignoni 1627. In 12. a pag. 7.

CON sorrisi cortesi, Con dolci sguardi accesi, E con atti soavi Rime del Chiabrera
Bella tigre, giuravi,
Che lieto io n'arderei,
E lieto io morieri,
Lasso, ch'io moto, ed ardo,
Nè veggio riso, o sguardo
Ch'irato non m'accori;
Nè trovo a' miei dolori
Pur ombra di mercede;
Ecco la bella fede
Che con atti soavi,
Bella tigre, giuravi.

### AGLI OCCHI DI GELOPEA

Cchi quando vi miro,
Mojomi di martiro,
Ch'io pur mi venga meno,
E non vi baci almeno:
E quando io non vi miro,
Mojomi di martiro,
Ch'io pur mi venga meno
E non vi miri almeno:
Così mia dura forte
Menami ognora a morte
Co'l duol di non lasciarvi,
Co'l duol di non mirarvi.

Dalle Poesie Liriche diverse

### DI GABBRIELLO CHIABRERA.

In Firenze nella Stamperia di Francesco Livi 1674. in 12. alla pag. 72.

Uesta, che'l buon Vulcano
Coppa temprommi alle fornaci accese,
Qual sia la man cortese,
Chè me la colmi di gran vino Ispano?
O dell'alma virtute,
Onde rinsranca i cor Tosca Verdea?
Chi me la colmerà, perch'oggi io bea
Alla cara salute
Di Cosmo nostro Re?

Parte Quarta. Ma s'ei col pie leggiero. Scorgerà danze all'amorofe fere, O se sugaci fere Atterrerà su corridor destriero. Io fra suoni, e fra canti Di bel Trebbian ch' altrui la lingua allaccia; O di manna che stilla aurea Vernaccia. O di nettar di Chianti Votar ne vo'ben tre. Ou indo di grembo 2 Teti Sorge a' mortali un disiato giorno Volgere il piede intorno Con le liete Baccanti altri non vieti. Quando fia? Quando? Quando Ch' esca quel giorno, ed apparisca al fine? Io vo già di Corimbi ornato il crine Tonando, e riconando O bon Bacco Evoè.

S'oltra l'uman costume Valse vittù di sconosciuta fronde. Sicchè nel sen dell'onde Glauco si trasformasse in nuovo Nume, Non fia su queste rive Erba possente a ricrear le membra Di lui, che sul terren Dio ne cassembra, Se giustizia prescrive, O dispensa merce?

Ma-tu dal monte ombrofo Ove con dolce suon misuri i passi, Perch' ei le ciglia abbassi Ritrova, o Clio, di Pasitea lo sposo; Ei dalle porte eburne, Onde governa a suo voler le chiavi De' sogni tranquillissimi soavi Le turbe taciturne Traggia con esso se.

E quinci ei rappresenti Giocondo mormorio d'aure volanti. Augel, che dolci canti,

Chiabrera P. IV.

E per

26 Rime del Chiabrera E per fiorita riva acque correnti, Cervi ratti, e leggieri Via dileguar con le ramose fronti. E su quelle orme cacciator ben pronti E rapidi levrieri Non perdonare al piè. Poi se nell'alto chiostro Febo sferza di rai l'accese rote, Muse con nove note Rinnovate diletto al Signor nostro, Ma non battaglie, ed armi Cantate, o sangue sparso in sull' arene, A far nel petto altrui l'alme serone, Apollo a' nostri carmi D'amor materia diè. Dite l'alte querele; Che sovra Etna spargea l'arso gigante, Quando dolente amante Chiamò l'amata Galatea crudele, Ben con lunghi fospiri Ei facea risonar piagge, e caverne; Ma della Ninfa l'alterezze interne A' fuoi caldi desiri Piegar mai non potè. Con belle ciglia, e chiare Anima, egli dicea, non mai tranquilla Dimmi Caridi, e Scilla Non sono assai per dare infamia al mare? Perchè piena d'orgoglio Fulmina tua beltà sempre sdegnosa? Pur se lo scempio altrui, pur se bramosa Sei dell'altrui cordoglio, Rivolgi gli occhi in me. O che nel mar si bagni, O che dall' Ocean Febo risorga, Altro non è, che scorga Fuor ch' immensi tormenti a me compagni.

Sempre nel sen raccolgo Geloso ghiaccio, onde il mio cor vien manco, Moro in questo silenzio, e se dal fianco Unqua

Unqua lo spirito sciolgo,
Sempre rimbomba cimè.
Deh come in te s'estinse
Ogni pietà del mio martire estremo?
Più dicea Polisemo,
Ma non poteo; cotanta pena il vinse;
Come poscia spietato
Il puro sangue del rival dissuse,
Chiudete in petto, e nol ridete, o Muse;
Altrui grave peccato
Da raccontar non è.

-------------

# SONETTI

Al Principe D. CARLO MEDICI Cardinale lodagli la liberalità.

Dalle Poesse Liviche diverse dell' Autore. In Firenze nella Stamperia di Francesco Livi 1674. in 12.

Sempre del vulgo vil vegghia la cura Gemme adunando, e non è mai lontano Dall'arche aurate, e poscia ampio Oceano N'inghiorte il nome, e cieco obblio sel sura

Anima altiera, e di goder ficura
Fama di grido eterno, apre la mano
Larga dell'or; nol ti rammento in vano,
Spirto real, dal cui mattin s'oscura

Ogni altro Sol; tu del purpureo manto, Tu del gran Vaticano innalza i pregi; Ed io tuoi pregi innalzerò col canto.

Deh non per ira la mia se si spregi, O l'ardir si condanni; è giusto il vanto Quando sen sa tributo a merti egregi. Al Signor GIO: BATISTA STROZZI, ch'ei non pensi sull'avvenire.

STrozzi, chi gode sul gioir presente
Appaghi il cor, quel che per uom s'attende
Tempo avvenir, verrà quasi torrente
Quando tributo al mar tranquillo rende,
O quasi siume altier quando fremente
Conturba l'onda, ed adirato scende,
Allor da lunge il peregrin, che sente
I gran rimbombi, alto stupor ne prende.
Ma quei di svelte piante empie le strade,
E sforzando nei campi argini, e mura
Porta diluvio alle cresciute biade.
Strozzi, nube ricopre orrida, e scura
Ciò, ch'a noi serba la sutura etade;
Di lontana stagion non prendiam cura.

Al Signor CRISTOFANO BRONZINO!

Dipartendosi da lui.

Glà con la notte pareggiando il giorno
G Febo de'raggi suoi tempra l'ardore,
Ed'a'lidi paterni io so ritorno,
Nè so, Bronzin, se t'uscirò dal core.
Deh se sorma di Pindo il sacro orrore
Mai tuo pennello, onde i più chiari han scorno,
Me dipingi tra polve, e tra sudore
Non dell'altiera fronde il capo adorno.
Per l'alte di Permesso ombrose scene
Esponimi agli occhi altrui misero Cigno
Lento lento poggiar verso Ippocrene.
Ben col peso cadrei delle mie pene;
Ma Cosmo dell'Italia astro benigno,
Con l'inclita sua man pur mi sostiene.

Al Sig. Domenico Bamberini Non è da sidarsi nel Mondo.

Zefiro corse, e presi i nembi a scherno
La terra di bei sior sece gioconda;
Poi sotto il carro dell'ardore eterno
Le spiche n'indorò Cerere bionda;
Oggi buon genitor di buon Falerno
Viensene Autunno, che di srutti abbonda;
Indi spargerà neve orrido verno,
E d'ogni rivo porrà freno all'onda.
Or se nulla quaggiù tien sermo il piede,
Che non s'apprende dal volubil anno
A sugace piacer non prestar sede?
Teco parla così carco d'assanno,
Bamberin bene amato, un, che sel vede,
Nè sciorsi sa dal manifesto inganno.

Al Signor LUCA PALLAVICINO Mandandogli alcune sorti di Vino.

COL foave licor de' buon Falerni,
Luca, nel raggirar dei torbidi anni
Tempra il vigor degli Iperborei verni,
E del petto gentil sgombra gli assanni.
Sull'altrui libertà fansi tiranni
Del cor, s'ei serve, i desideri interni;
Or perchè l'alma a travagliar condanni
Assai men sorte, che i giudici eterni?
Se sian tempeste, o se terrassi a freno
Marte, o s'inopia abbatterà le genti,
Il Re del cielo il si richiude in seno.
Indarno son quaggiù nostri spaventi;
Sia l'aspetto dell' uom sempre sereno,
Purchè proprio sallir mai nol tormenti.

Per una Giuditta dipinta

Dal Signor CRISTOFANO ALLORZ

BRONZINO.

Quale splendor? qual de begli occhi ardore a Quale minaccia di sembiante altiero? E come a bella donna aspro rigore Pon nella bianca man serro guerriero? A che tien per lo crin (spettacol siero!). Teschio cosparso di mortal pallore? Chi è costei, che nell'altrui pensiero Può di se risvegliar tanto stupore? Ella è Giuditta; allor ch'alti martiri Sgombro selice dalla patria terra, Mosse così del nobil guardo i giri. Così strinse l'acciar; così sè guerra Al duce sier; credilo tu che miri; chi quì dipinse, in imitar non erra.

## Al Signer BERNARDO CASTELLO.

Qual duo Leoni in Mauritana arena
Mossi ruggendo ad assalire armenti,
Or san macel delle nemiche genti, (Eumena,
Castello il gran Farnese, e'l grande
Ma per Atropo na, cui nulla assrena,
Pur i lor giorni a mano a man san spenti
Onde la fronte, e i nobili occhi ardenti
Mai sempre adombrerà tomba terrena.
O quanto allor di rimirar sia vaga
La gente i volti, e le superbe luci,
E gli atti serocissimi guerrieri!
Adanque movi, e tu che puoi l'appaga,
Avviva in carte i desiati Duci,
E fregia Marte de' tuoi stili alteri.

### Allo steffo.

ODO che pien d'infolito lamento
Piangendo il mio CASTELLO inonda il petto,
E pur sospina Carlo il suo diletto,
Sul fior degli anni indegnamente spento.
Vesti piume volubili di vento
E conduciti, Musa, al suo cospetto,
Lui riconsorta, e con alcun tuo detto,
O Melpomene, tempra il suo tormento.
Ma se fresco dolor si lo percote,
Ch' egli dal lagrimar non si scompagni,
E pasca l'alma di cordoglio solo;
Tu su cetera mesta amare note
Rinnova, e seco sospirosa piagni,
A cori amici vien comune il duolo.

### Per lo fleffo .

CHE dice Orfeo, che sull'eburnea lira
Spargere al Ciel fervidi canti io scerno?
A che dice Arion che suona, e spira
Soave sì, ch'all'Ocean sa scherno?
Dice Arion, che nell'oscuro inferno
Sotto gran sasso sossisso sossio eterno
Eterna same Prometeo martira:
A che ritrar gli orribili tormenti,
Vista crudel? Perchè gli altrui dolori
Fossero specchio ad emendar le genti.
Or chi può tanto in semplici colori?
CASTELLO ad allettar gli occhi, e le menti
Nobile Orfeo fra nobili Pittori.

### Al Sig. PAOLO VINGENZO RATTO.

VINCENZO, se giammai per me si vede D'amorose faville arder due ciglia, E sotto chioma d'or guancia vermiglia, O per legge di suon volubil piede;
La bella Clio, che su Castalia siede A cetere temprar mi riconsiglia; E così m'empie il cor di meraviglia, Ch'avvegna stanco a novi canti ei riede. Fa come per l'April vago augelletto, Che lusingato dal mattin sereno Ben mille note vuol discior dal petto. Or se questo mio dir dimostra appieno, Che poco al sommo Febo io son diletto; Che assai ti pregio si dimostri almeno.

# In morte dell' ECCELLENTIS. D. ZENOBIA DORIA.

Planta, ch'eccelsa in sulla piaggia alpina
Spande le chiome onor della foresta
Unqua non sorge più, se per tempesta,
O per sorza di sulmine ruina.
Ma bell'anima al Ciel sale divina
Dopo l'orror della stagion sunesta.
A che tanto lagnarsi ? Atropo insesta
Fa di corpo mortal vana rapina.
La nobil Donna a' piè di Dio sicura
Ssavilla in alto, ove mirabil'arte
Farà d'altrui giovar con sua preghiera.
E già sedele al suo Signor procura,
Ed al Figlio gentil ramo di Marte,
Tranquillo il sen dell'Anstrite Ibera.

#### Al Signer

#### GIACOMO CORSI.

Dalle Rime dell' Autore raccolte dal Gentile, e impresse dal Combi in 12. 1610.

Oueste mie labbra, e questa lingua appena
Del tuo caro licor, Corsi bagnai,
che posto in suga, e dato bando a'guai
La scura fronte mi tornò serena.
Corsemi un caldo poi di vena in vena
Qual ne' freschi anni in gioventù provai,
Sicchè membrando d'un bel guardo i rai
Fui quasi pronto all'amorosa pena.
E se di Pindo a'giochi affretto il corso,
Via più, che del Permesso, alma Verdea
Io mi rinfranco d'un tuo nobil sorso;
Gli spirti avviva, il cor stanco ricrea;
A'languidi pensier porgi soccorso,
Ch'io non dispero al fin fronda Febea.

Dalla Seconda Parte delle Rime del Chiabrera, raccolte da Giuseppe Pavoni. In Venezia per Sebastiano Combi 1610. in 12.

Uando nel Cielo io rimirar solea
Nube a'raggi del Sol vaga indorars,
quando tra bei sior sull' erba sparsi
Cristallo di ruscel girne vedea;
Quando sotto aura, che gentil correa,
Scorgeva il sen del mar tutto incresparsi
E rotta sull'arena argento farsi
L'onda, che di Zassir dianzi splendea,
Allor silo attendea; siccome attende
Uom, che per acquetarne alta vaghezza
Meravigliose viste a guardar prende.
Or non così, che la mia luce avvezza
A tenebrosi panni, e sosche bende
Omai non sa prezzar altra bellezza.

B s

-Al Co: PROSFERO BONARELLI.

Dal Solimano Tragedia del Co: Prospero Bonarelli
In Firenze nella Stamperia di Pietro
Cecconcelli 1620. in 4.

Ofcura in paragon cigni, e firene,
Oggi in Teatri, e su dorate Scene
Condanna Turchi a miserabil pianti.
Ma se co i Duci a sommi Eroi sembianti
Unqua dispiegherà vele Tirrene,
Ssorzerà gli empi a sostener catene,
O ben lunge da lui girsen tremanti.
Così pronto su' piè per doppia strada
Spronando se col suo valore istesso
Può far, che il nostro Re liero sen vada,
Pregio ben raro ad un mortal concesso
Ornarsi con la penna, e con la spada
E ne i Campi di Marte, e sul Permesso.

#### A FILLI.

Dalla z. Parte delle Rime dell'Autore raccolte da Ginseppe Pavoni. In Venezia per Sebastiano Combi 1610. in 12.

SU questà riva, e quando il di viem suori,
E quando ei cade in mar, Filli superba,
Ssoga misero amante i suoi dolori.
E per te la sua vita aspra, ed acerba.
Spesso del pianto suo rinsresca i siori,
E spesso da fervidi baci all'erba,
E par ch'intento questa piaggia adori.
Ove del tuo beli piede orma si serba.
Arso talora il cor d'alti desiri
Mette il fren della vita in abbandono,
E l'anima lo lascia infra i sospiri.
Ascolta, o Filli, di mie voci il suono:
Gran pietate è dovuta a gran martiri,
Non sdegnar, sono Amor, che ti ragiono.
A Fili-

#### A FILLI.

Poich'al desir, che rimirarti ognora, Filli, mi costringea, tu stringi il freno, Acciò senza tua vista il cor non mora. La pietade d'Amor non mi vien meno. Ei mi mostra tua guancia in bella Aurora, E tua fronte serena in Ciel sereno, Ed in nubi gentil, che il Sole indora, Tua bionda chioma, ed in bei gigli il seno; O pur de' tuoi begli occhi il vago lume, Ond'esce il giorno di mia vita oscura, Ne gli alti lumi ha di mostrar costume, Ma crescendo consorto a mia ventura In ogni Antro, in ogni Alpe, e in ogni Fiume, E dovunque riguardo, il mi figura.

#### Al Signor GABRIEL CHIABRERA.

Di Pier Giuseppe Giustiniano. Dal Canzonier di Pier Giuseppe Giustiniano.

Qual Peregrin, che suor di sua Contrada,
Per chiusa Valle, e per aperto Campo,
Con piè, che tema ad ogni passo inciampo,
Compagno delle tenebre sen vada;
Tale, o Chiabrera mio, per quella strada,
Che a Pindo è scorta, e ch'io varcare avvampe
L'orme notturne della mente io stampo,
Onde convien, che misero alsin cada.
Tu, che la via ben sai, siami, se godi,
Che più non mi precipiti il desso,
Dolce con l'ammonir, Sol con le lodi.
B chi sa, ch'anco un dì, posto in obblio
Pianger, com'un crin biondo il cor mi annodi,
Non sollevi Giuditta il canto mio.

# Risposta .

## Del Signor GABRIELLO CHIABRERA

CON due bei gioghi nella Terra Argiva

Fende un monte gentil l'aure ferene,
Ed indi verso il pian l'almo Ippocrene
Scende rigando l'odorata riva.

Al mormorio della bell'acqua viva

Pur con cetera d'or Febo sen viene,
Ivi degna del suon l'alme terrene,
E d'altra piaggia la sua voce è schiva.

Caro mio Giustinian, la Greca scola

Altrui corona, e con invitte piume
Cigno di Grecia oltre l'obblio sen vola.

Corri alle ripe di quel chiaro siume,
E la tua nobil sete ivi consola;
Sì viverai sovra l'uman costume.

Di Gabbriel Chiabrera ad Ansaldo Cebà per Federico Spinola.

Dalle Rime d'Anfaldo Cebà. In Roma per Bortolammeo Zanetti 1611. in 4.

IL pregio altier, che l'immortal Farnese

Colse dell'ampio Scalde in sulle sponde

Il nobil cor di Federico accese
Sicchè il cercò dell'Ocean fra l'onde.

Sasselo il Belga, e il congiurato Inglese,
Che giogo al fin non attendeano altronde:
Ma spento sul fiorir dell'alte imprese
Ci cosparge di lagrime prosonde.

Centurion non sì sublime forse
Mai per altrui virtù nostra speranza
Oggi interrotta come fragil gelo.

Pur s'ei come balen quaggiù trascorse
Eterno in alto di bei rai s'avanza,
E sa più chiaro dell'Italia il Cielo.

## Risposta.

## D'Ansaldo Cebà sopra il medesimo.

L'Ardente fiamma, onde il suo sangue spese.

Il Re del Ciel con piaghe aspre, e prosonde,
Il cor cred' io di Federico accese
A dargli il suo dell' Ocean sull' onde.

Nè il generoso ardor del gran Farnese
Forse prendea le sue faville altronde,
Ma quel, che all' un vesti l'aurato arnese
Spinse l'altro di Scalde in sulle sponde.

O se il cor d'Alessandro unqua distorse
Di men degno splendore altra sembianza,
Dond' ci cangiasse sotto l'arme il pelo.

Il cor di Federico in cui non scorse,
Se non di vera gloria alma speranza,
Accenderà d'un più bel lume il Cielo.

#### Del Reverendifs. D. ANGELO GRILLO,

Dalla nuova scelta di Rime di diversi illustri Poeti. In Bergamo per Comin Ventura.

Or piangi estinti solgori di Marte,
Han vita nelle tue suneste catte,
E la tua sama la lor sama inspira.

Ed al tuo caldo sossimi a parte a parte
Nelle meste querele, e ammira l'arte,
E il carme, in cui la propria morte spira.

E perdendo han maggior vittoria quivi,
Che non avrian vincendo ove i lor busti
Giacquer, ma non l'ardor, no'l gran valore,
Nel ciel vi cal, miratevi ora augusti,
Ed immortali in stil, che mai non muore.

Risposta.

Del Sig. Gabriello Chiabrera.

Ome l'Anime Amor crudo martira,
Angelo, e come i cor divelle, e parte,
E con qual violenza, e con qual arte
Guardo di Donna a vaneggiar ne tira,
Toscana insegna; e di tormenti, e d'ira,
Di facelle, e di dardi empie le Carte,
E le sovra Arno melodie cosparte,
Cigno di Citerea gorgheggia, e spira.
Ma le belle alme, Italia, onde fiorivi,
Che ti cinsero il crin d'allori augusti,
Qual nostro Pindo è, che cantando onore
Io ben già mossi al nobil canto, e rivi
Sparsi di pianto agli onorati busti;
Ma che seci io, se non mi scusa Amore?

Del Signor GABBRIELLO CHIABRERA Alla Signora Isabella Andreini.

Dalle Rime d'Isabella Andreini Padovana Comica Gelosa: In Milano presso Girolamo Bordone 1601. in 4.

Ifabella imitava alto furore;
E stolta con angelici sembianti
Ebbe del senno altrui gloria maggiore;
Allor saggia tra il suon, saggia tra i canti
Non mosse piè, che non scorgesse Amore,
Nè voce aprì, che non creasse amanti,
Nè riso se, che non beasse un core.
Chi su quel giorno a rimirar sesse
Di tutti altro quaggiù cesse il desso
Che sua vita per sempre ebbe serena.
O di scena dolcissima sirena;
O di Teatri Italici Fenice,
O tra Coturni insuperabil Clio.

Ri

## Risposta.

A tua gran Musa or che non può? quand'ella
Me stolta sa dell'altrui senno altera
Vittrice, ond'è, ch'ogni più dotta schiera.
Furor insano alto saver appella.

Queste mie spoglie, il canto, la savella,
Il riso, e il moto spiran grazie, e vera
Fatta (pur sua mercè) d'Amor guerriera
Avvento mille a i-cor faci, e quadrella.

Ma s'ella tanto con lo sile adorno
Ha sorza, in me col suo valor accenda
Foco, onde gloria ne ssavilli intorno.

Per lei mio carme a nobil sama ascenda,
Chiabrera illustre, ed avverrà, che un giorno
Degno cambio di rime anch'io ti renda.

-----

# POEMET TI

Le Nozze di Zestiro.

Al Signore FERDINANDO DIARIO

Stall'alto Pindo, io fei preghiera a Clio, Che mi narrasse i trapassati scherzi, Quando il soave Zestro su sposo.

Ella mi su cortese, or tu mi ascolta, Pregio de'nostri lidi, onde discendi, E pregio del bel Regno, ove soggiorni.

A te sia caro, o Ferdinando, il dono, Poi che dell'alma mia ranto sei caro, Caro per la virtì, che in te siorisce, E per l'amato nome onde t'appelli, Che tal chiamossi'l mio gran Re, cui l'Arno Scorse sermare in sulle terre Astrea Già suggitiva; e con mirabil scettro

Rime del Chiabrera Rinnovò glorioso al secol nostro La bella etate, e di Saturno i giorni; Or sul cerchio di latte almo fiammeggia Astro d'Italia, ed lo rigonsio il petto, E spargo per lo Ciel spirto Febeo Per lui cantando, e suoi-grand' Avi illustri; Mancando triegua al faticato fianco Oggi a' piè di Parnaso io mi ricorco Entro le nozze del piacevol vento. Avvenne un dì, che delle instabili onde -La superba Reina a se davanti Fece venir fra cento fide ancelle La sua più fida messaggiera; a nome Appellossi Procella; avea sembianti A rimirare altieri; i piè leggiadri, Sicchè trascorrer sa l'umide vie In un momento; e con volubil corso Cercar i campi dell'aereo regno. Ora inverso costei sciolse la voce. E sì disse Ansitrite: Affretta i passi Intra le nubi colorite, e trova Ne' seggi suoi l'alma Giunone, e dille: Che dove forga in Ciel la terza Aurora Deve all'amabil Zefiro sposarsi -Calma tra le mie Ninse, a me più cara; E però prego sua cortese Altezza A volere onorar questi Imenei 180 / 1827 Con sua presenza. Ella qui tacque, e ratta La messaggiera si metreva in via: Lasciò gli umidi fondi, e là sen venne, Ove l'alma Giunon facea foggiorno Tra' chiari nembi; ella inchinolla, e poi Fe dal petto volar queste parole: L'alta-Anfitrite a te mi manda, e dice, The dove forga in Ciel la terza Aurora, Deve all'amabil Zefiro sposarsi Calma, tra le sue Ninse a lei più cara; E però prega tua cortese Altezza A volere onorar questi Imenei Con tua presenza. Così detto tacque, E delParte Quarta.

E dell'aria inchinò l'imperadrice, Ed ella dolce raggirando il guardo, Lampeggiò con un riso, onde serena L'aure d'intorno, e sa venir tranquillo Fra le tempeste il rio furor de'nembi, E tal diede risposta: Emmi soave Ascoltar delle nozze, onde s'allegra La vostra Corte, e più soave ancora Sarammi il rimirarlo; io prontamente Son per venirvi, e vive grazie rendo Alla tua donna del giocondo invito. Non più diss' ella; e di veloce corso La messaggiera dentro il Mar discese. Ivi fe di Giunon palefi i detti Ad Anfitrite, ed Anfitrite allora Cura commise a sua fedel famiglia D'apprestar l'alta pompa, e fare adorni -Con lungo sludio i ben fondati alberghi. Appena l'alba tra rugiade, e rose Al defiato giorno il varco aperfe, Che gloriosa del Mar sorse ogni Ninfa; La bella Eudora dalle chiome d'oro, E la soave ad ascoltar M-lita Furono al letto d'Anfitrite, e pronte La follevar dalle notturne piume; Lisianassa inghirlandata i crini 🕒 D' Arabo nardo, ed Elimene, esperta Con bei trapunti a ben fregiare i manti, Alla sposa gentil furono intorno Per adornarle il fior della beltate; Ma con esse Ferusa, Erimonea, Succinte i fianchi, e contutuate i piedi, Aperfer loggia, ove le regie mense Innalzar si doveano, inclita loggia, Loggia ad altri Imenei non mai dischiusa; Con cento alte colonne ella risplende D' almo cristallo, a riguardar lucente, Cui la base facean tersi ametisti, Tersi coralli il capitello, e sopra Si vedea sfavillar fregio, e cornice

Rime del Chiabrera Di scelto, e serenissimo zassiro: Le salde lastre, ove riponsi il passo, Eran berillo, e biancheggiava il tetto Di compartite in oro ampie conchiglie, Che già chiusero in grembo Indiche perle: In tal foggiorno le leggiadre ancelle Spendevano i pensier sull'apparecchio De' gran conviti, e già nel Mar discesa S'appressava Giunone a' gran palagi. Allor diè fiato alla canora conca, E rigonfia Triton l'umide gote. Così chiamata la cerulea Corte Tutta adunossi ne' reali alberghi: In mezzo a cui mirabilmente adorna Gioconda a riverir mosse Ansitrite L'alma Giunone; e quando pose il piede Sulle gran soglie, essa inchinolla, e poscia Fe dal petro volar sì fatre note: Forse sia stato grave a vostra Altezza Il sì lungo sentier, ma tanto onore Suole a ciascun venir dal vostro aspetto, Che io non seppi frenar le mie preghiere Così disse Ansitrite: a cui rispose La suprema Reina delle nubi: Dolce mi tornerebbe ogni fatica A re servendo, che cotanto onoro; Or che dirò, che di tue grazie godo? Così risposto s'avviaro dove Splendea stanza dorata, e lietamente Ivi posaro in su dorate sedi, Nè molto andò, che 'l correttor dei ventà Seco in mezzo di Libico, e di Coro Zefiro scorse; ei di fiorita etate Volgea lucidi sguardi, e d'aurei fiori Gl'innanellati crin tutto cosparso, Moveva appresso al suo signore il passo; Ma come furo all'alte donne innanzi, Elle s'alzaro dalle fedi, allora Piega il ginocchio, e con leggiadri accenti Gentilmente la lingua Eolo disciolse: Del

Parte Quarta. Del gran favore, ond'egli è fatto degno Dal tuo benigno spirto, alta Reina, Viene questo fedele a darti grazie. Ed io con seco; in ascoltando fassi Zefiro presso ad Anfitrite e bacia I ricchi lembi della regia gonna: Ed a Giunon non men; lieta Anfitrite Poscia, ch' all' accoglienza è posto fine, A se chiamò la giovinetta sposa, Ed ella venne, ed apparì siccome In verde prato un arbofcel fiorito Al vezzeggiar di primavera, o quale In Ciel si mira l'ammirabile Iri; Ostra belle aure la rosata Aurora. Era sua gonna di cerulee sete Serpeggiata d'argento, e l'aurea chioma Splendea raccolta con gentil lavoro Tra reti d'oro: in così nobil pompa Vermiglia il volto, alabastrina il seno, Spargendo d'ogn'intorno aure Sabee, Piena di lampi il guardo ella sen venne. Per cotanta beltà ciascun su preso Di meraviglia, e l'agitato sposo Ora fassi di neve, ora di soco, E dall'aperte labbra a pena spande Un mormorio, che la favella intiera Interrotta fra' denti si disperse; Ciascun dolce ne rise: onde gioconda La gran donna del Mar ciascuno adduste, E fe sedere all'adornate mense. Poi che d'alme vivande ebber diletto Preso a bastanza, e con nettarei sorsi-Colmato il cor d'incomparabil gioja, Tutta lieta Giunon volgendo il guardo Incominciò; non è ragion, che indarno Io sia stara presente a' tuoi conforti, Leggiadra Ninfa: anzi voglio io che duri Teco dell'amor mio lunga memoria; Però non mai per le marine piagge Ti farai rimirar; che il mio gran Regno

Non

Rime del Chiabrera Non sia tranquillo; io così giuro, e sempre. Nel Mondo il mireran gli occhi mortali: Al dolce suono de' Giunoni detti Sorse de'fieri venti il buon tiranno. E prese a dire: O dell'instabile onda Ad ogni voglia tua moderatrice. Per onorar la tua grandezza io fcelsi Fra tutti i miei fedeli il più gentile, E lo fei sposo alla tua Ninsa; or odi Ciò che per suo conforto io qui prometto; Non vo' che del mio Regno egli rrafcorra, Soffiando intorno, se non pochi giorni Dell'anno dolce, e più fiorito: e voglio, Ch'egli non mova, se non quando il Sole Avrà compita la metà del calle, E sferzerà Piroo verso l'Occaso: Così ben lungamente a lui concesso Sarà servire alla diletta sposa. E del caro Imeneo fornir le leggi Soavemente. Ei così disse; Allora La Reina del Mar giojosa impose, Che alle cetre d'Amor fossero scosse Le corde d'oro; e sinchè notte oscura Non ricondusse a carolar le stelle, Furo li sposi in dilettevol danza. Ed io lor porgo, o Ferdinando, i prieghi Per questi vaghi fior, che in Elicona Corsi a lor gloria, acciò sempre secondi Siano nel basso Mondo a' tuoi desiri; E se giammai nel Mar sciorrai le vele; La bella Calma t'accompagni; e dove Spronerai corridor sopra la terra, Zestro dolce ti sereni il Cielo.

# 1 L F O R E S T O

#### CANTO PRIMO.

PER qual maniera si traesse a morte Attila fiero, e dal mortal periglio Avesser schermo d'Aquilea le mura, Oggi lungo il bell' Arno a cantar prendo Su nuova cetra; nè seguendo Euterpe Chieggo bugiardo onor dalle sue note; Diranno i versi miei del buon Foresto Veraci palme, Italiano Etforre, E sommo pregio degli Estensi Eroi; FRANCESCO, che di lui tanto ti pregi, E pur co' pregi tuoi tanto il pareggi, Dammi l'orecchio, ed udirai supremi E di pietate, é di fortezza esempi Negli avi antichi te mirando espresso; E come certe le novelle intese Del furor empio, che metteva a terra Degli Italici scettri ogni salute, Lasciò la sede di Monselce, e ratto E tutto ardente ad Aquilea sen corse. Ivi col brando invitto, e col sembiante Coraggiose tornò l'alme smarrite; Ma per quel tempo su nojose piume Languia crucciolo, e sostenea con ira Non lieve angoscia di ferite acerbe: E non per tanto nei celesti chiostri L'eterno Regnator scelto l'avea Sommo campion dell'assalite mura. Ei su nell'alta region stellante Ove dà legge, e tiene a freno il mondo, Ver Pietro suo fedel così dicea Pure in guisa mortal con note eterne; Credesi il cor dei colà giù regnanti, Che quì nell'alto Ciel non sia chi regni, E però sorge la malizia, e quinci Veggonsi fulminar noitri disdegni: Provollo Acabbo, e di colui lo scempio Ch' in

Rime del Chiabrera Ch'in Gelboè se stesso ancise, ed ora Esempio non vulgar ne fia Menapo, E seco l' Unno al Vatican rubello: Ecco ei s'affretta minaccioso, ed arde Di porre in fiamma, e dare in polve al vento Il suo sacrato, e vencrabil tempio, Ma nol farà; via se ne vien veloce E fassi da vicino il gran momento, Ove egli ha da faldar tanti fuoi torti. Moverà giuste le bilance, e tronchi Fian per lo scampo suo tutti i perdoni: Sì disse, ed a quel dir d'eterei lampi Tutti i campi del Ciel furo cosparsi: Ma giù nel Mondo ad Aquilea d'intorno Fremeva Aletto invenenata i crini D'angui fischianti, e seco alto Megera Divampava dagli occhi incendi d'ira, E cruda nei sembianti empia diceva; Omai l'anno secondo il Sol rivolge, Ch' Attila mosse dalla patria sede E quì fra l'armi e fra gli assalti ognora Via più fuperbo questo popol trova; Tenor di fama ad ascoltarsi indegno, Nulla può dunque l'infernal possanza: A che più travagliar? tutte le palme Sono serbate al guerreggiar de'cieli; Che si frangano in pezzi, e sia conforto Lo struggimento lor degli occhi miei; Tal bestemmiando fisse il ciglio in terra, E battendo le palme ella foggiunge. Di che paventa? e che sostien d'affanno Per esso noi questo Menapo? ei sempre, Ei sempre a lato alla consorte amata Gode di lei come in stagion quieta, E con pompa adornando il fior degli anni Sa rallegrar la principessa Agave: Se dilettando in così nobil figlia; Ed è chi lascia le natie contrade. E veste usbergo, ed il morir disprezza Per difesa di lui : gran meraviglia : Cone

Parte Quarta. Condorro ha di Schiavoni inclite spade Il fiero Adrasto, e qui l'Italia è corsa, Oul fiammeggia d'acciar popol di Marte, Ma sol Foresto è chi mi tiene in forse E chi mi toglie la speranza; stirpe Eccelfa, invitta, che virtute apprezza, Che d'ogni altiero pregio ascende in cima; Se non che troppo il Vaticano adora; Questi già delle piaghe onde è percosso Sano rifassi, e s'abbandona il letto, E veste l'armi, o Regnator degli Unni Quanti\_trascorreran fiumi di sangue? Così Megera: Aletto indi rispose: Se bastasse il voler, se fosse assai O forza avesse una preghiera ardente A fotterra mandar popol nemico, Omai troncato a brano, a brano, omai Spento Menapo, e d'ogni male in fondo Questi popoli suoi foran sommersi; Ma noi siamo ombre; a mio mal grado il dico; E troppo è disarmato il nostro Inferno; Però m'affliggo, ed oggimai non veggo Ch' Attila s' apra questi varchi, e giunga Con afta vincitrice in val di Tebro, Ed ivi strugga la magion di Piero; Non però perdo l'alcerezza; franco Fia mio cor rubellante al fommo Olimpo Sempre più d'ora in or; portisi pena; Infernale campion non sa pentirsi. Mentre così diceva, atra cosparge Ira dagli occhi, e dibattendo l'ali Onde l'aria contrasta, ella discende Alle di Flegetonte orribil' onde; Ivi trascorre, ivi imperversa; a nome Chiama i più forti de' Tartarei mostri; Tesisone s'udì, ch'errando intorno Facea di Stige nei sulfurei campi Strazio degli empj, onde sì fier latrati? Qual ria novella per gl'imperi noffri?

Asia forse è commossa a cangiar sede?

O cer-

48 Rime del Chiahrera O corre Libia ad adorar la croce? Tal Tesisone disse; e quivi Aletto Con occhi biechi, e con terribil suono, Dammi l'orecchio; il Regnator degli Unni I sette colli d'atterrar bramoso E' posto in corso; ma non ha fortezza A farsi aperte d'Aquilea le mura: Menapo i preghi, e le minaccia spregia, E franco per valor d'almi campioni Mena in mezzo agli acciar vita gioconda: Ma non il campo nostro indietro torni Forse annojato dall'indugio, o forse Datofi al disperar, prendo paura; Or chi farà divieto a'nostri scorni? Chi l'antecesserà? da porre in opra Forza ed ingegno non è questo il tempo? Allor traendo per furor muggiti Tesisone gridò, non sia per certo; Nè punto cessa, ma volando ascese Su negre piume alla Città steccata, E come ella si sfaccia a pensar prende; Qual non ricco pastor, cui sa rapina Odioso lupo, a vendicar si volge Con sdegnoso pensier per vari modi, Ed amerebbe di sbranar la belva Con spessissimi colpi, ed a lei spenta Rimproverar le pecorelle ancise, Tale il mostro infernal tenta, e ritenta Le sue furie sbranar per varie strade, Nè sa posar lo scellerato ingegno; Ma quafi stanco in configliar se stesso Alfin disponsi esercitar le frodi; Dunque fottil candido lino invola, Che camicia dal vulgo usa appellarsi, Ed era ricco di Menapo arnese; Indi in val d'Acheronte egli sen vola, E dove rimbombando atra foresta Tartaro inonda tra sulfurei gorghi; Ivi ben sette volte ella la bagna; Poi dell'orride piume il negro volo

Tur-

40

Tutto rivolge alle campagne apriche Del chiaro mondo; e dove erbette, e fiori Smaltano delle valli il chiufo grembo La più soave primavera miete, E l'appestata tela empie d'odori; Mortale inganno; indi trovava Areta Dell' alto Cielo al gran Rettor diletta. Viveva Areta in solitaria piaggia, Ma chiara molto; sì di ciò, ch' invoglia Nostre vaghezze e che cotanto brama Il forsennato mondo, ella era schiva; Erano suoi conviti erba di prato, I rivi il suo Falerno; e se per l'alto Febo sforzava ad illustrare il Cancro Il cotanto di rai sparso Piroo, O s'ei facea col Capricorno albergo, Ella sul terren duro amava il sonno Dare alle stanche membra; ed indi in pianti, Indi in sospiri, indi in preghiere ardenti Facea vedersi alla bontate eterna Mercè chiedendo; il di costei sembiante. Prese lo spirto abitator di Stige, Ed aspettò, che la Reina Elvira Senza corte de' suoi facesse chiusa Dimora dentro del reale albergo, Allor fassi veder; ma bigio involve Manto sue membra, e di sprezzati veli Tutta copria la scarmigliara chioma, Ambo le guancie di pallore offese; E fotto il ciglio rosseggiavan gli occhi Di molto lagrimar chiaro argomento. Al suo venir la maestà d'Elvira, Che della fanta donna avea contezza Rafferenossi; e per le labbra lieré Fe dal petto volar queste parole: Oggi per qual cagion? molti son giorni Che non ti vidi, Areta; or come, dove Per te deggio oprar nostra possanza? Dillo del Cielo, e del mio cor ben cara, Quì tacque-Elvira: e l'infernal sembianza Chiabrera P. IV. Di

Rime del Chiabrero Dimessa il guardo, e mansueta in voce Tal diè risposta: O del Signore eccelso Sentenze oscure: e della mente eterna Profondi impenetrabili decreti: Ecco diluvio di schierate genti Innonda intorno, e scellerati Regi Fan paventarne i più temuti oltraggi: Ma l'aita del Ciel non farà scarsa Per nostro scampa, se cangiando stile Ci volgerem del pentimento all'arte. Intanto a rischi di Menapo, intanto A fua vita real fia proveduto Con nuovo usbergo, e su novella incude Fatto temperar da non mortal ingegno, Ecco il ti porgo, e ch'ei ne vesta il busto Sia tuo pensier; non volerà quadrello, Spada non vibrerassi; asta ferrata Non potrà tanto, che ne beva il sangue, Mentre di questo arnese il trovi adorno. E quanto possa il guerreggiar s'inaspri; Ouì tacque il mostro, ed offeriva il dono All' alta donna, che i Tartarei lini Accettò dalla man Tesisonea, Ed indi chiara di bei raggi il guardo Fece sentir queste parole alate: S'alcuna in tante duol può lusingarmi Non vana speme, e se gli spirti afflitti Ofano ricercar qualche fostegno; Solo il sanno trovar nel franco petto E nell'alta virtù del gran Menapo. Or se pegno sì caro a me conservi, Se me difendi, io fin che miri il Sole, Fin che l'anima mia feco foggiorna Non satò più di te, che di me stessa. Sì disse Elvira, a cui rispose il mostro: Non ti dà la mia man l'alta ventura Che tanto apprezzi, ed accettar non deggio Il tenor delle lodi onde m'onori. Lodisi Dio; nel così dir s'inchina Segno di riverir l'altiera donna,

Parte Quarta. 17 Ne più se' motto, ma levossi, e sparve. Sparve come talor nube di fumo Al trasvolar di boreal bufera. Ma d' Elvira i pensier suro sorpresi Da meraviglia, e le nudriro il petro Di non usata in core uman dolcezza. Corfero poscia le dorate rote Dell'almo Febo, e si lavaro in fondo Delle del gran Nereo piagge ondeggianti, E diede bando alle cure aspre il mondo. Ma quando apparve l'Acidalia stella Chiara del chiaro giorno apportatrice, Si mosse Elvira, e ritrovò Menapo Soletto in letto; ivi gli diè contezza Della venuta vecchiarella, e come Lasciò lo scampo per la regia vita; Al primo fuon della novella udita Scollesi il Re giocondamente, e forse A feder fulle piume; indi circonda Tre volte il collo alla consorte amata Pur con le braccia, e la coprì di baci; E presala per man fa d'ogn'intorno Soave risonar queste parole: O dell' anima mia solo conforto, Solo dilerro, o delle mie speranze Combattute da guai folo fostegno, Quando venisti a me che il tuo cospetto Non mi colmusse di bramata gioja? Nè m' arricchisse di dolcezza? ed ora Ne vieni a farmi senza fin felice; Ecco, la vita mia contra le piaghe De' micidiali acciar fia riverita; Farò mirarmi fra perigli ded alti Quivi darò della fortezza efempia Aprendo il varco alle victorie; comai Franco è mio scettro, e la corona in fronte Riposerà del successore Infante 755? EVES A noi sì cato; sì dicea sorpreso intropa refic Da soverchio piacer d'alta speranza; onestoli Ma verso il sommo correttor del mondo,

Onde

Rime del Chiabrera Onde ei credea, che a lui venisse il dono Cotanto singolar, non mandò lodi, Non mando preghi, e si guerniva il busto Del fier venen della palude inferna Ma medicato degli odor foavi Ed addobbossi delle regie vesti Di passo in passo, ove Dedalea mano Fatto avea fiammeggiar vago trapunto Ricco di gemme, e di rugiade Eoe; Poi di feltro impennato il crin ricopre, Ed al fianco finistro il brando appende. Ed esce in ampia loggia; ogni parete Avean dipinto Policleti, e Zeuß, Con lungo studio; agli occhi altrui conforto; Vario splendor di Pareroni marmi, E marmi Argivi ricopria gli spazi Del pavimento; in sì real magione Soleano i Duci riverir Menapo Uso venirvi con la prima aurora; In su quel punto era sorgiunto Adrasto, E seco Ernesto; Adrasto unico germe Di Petafan degli Schiavon tiranno; Avea costui trenta fiate Aprile Fiorir veduto, e risplendeva altiero Nel più bel fior della mortal beltare: Spada cingeva, e s'avvolgea d'usbergo Per franca far la Principessa Agave, Onde era amante, riamato; folo S'attendeva cessar l'opre di Marte, Ed indi celebrar lieti imenei. Ma di Trevigi, e delle belle intorno Molte castella era signore Ernesto Già figliuol d'Erimanto, era leggiadro, Bello a mirar, ma di beltà guerriera, E poco dianzi egli varçò venti anni Fortemente diletto al cor d'Elvira, Onde osava sperar la regia sposa: Costor guerniti di metallo, e d'oro Moveano il nobil piè dentro la loggia Fin che Menapo fe vedersi; allora District V

Parte Quarta. Fermaro i passi, ed abbassaro in terra Quali il ginocchio, e dimostraro al vento Scoperto il crin di riverenza in atto; Il Re cortese con la man se segno Che ne vengano a se, poscia commise Coprire il capo, e finalmente ei disse : Molto amati campioni alla cui destra Voglio dovere il regno, e la cui vampa Di vero amor tanto m'accende il petto, Che spegner nol potranno acque d'obblio, Vostra viriù fin qui stata è siccome Argine all'inondar del fier nemico. E falvò la Città; ma quinci innanzi Con più franchezza maneggiate l'armi Che messaggio del Ciel reca novelle D'alto soccorso; e sì diceva; ed ecco L'afferra giel, che fa tremarlo, e calca, E gridò nel cadere: ahi che mi moro. Qual per Cielo seren spande colombo L'ali dipinte, e va cercando rivi, Ove lavar la dilicata piuma, Ma trova arcier, che bene esperto scocca Dardo impennato, e gli trafigge il volo, Onde trabocca, e non temea del colpo, Tal di quel Re mal fortunato avvenne: Tutto cosperso di pallore ei versa Sospiri odiosi di sulfureo sumo Dall'atra bocca, e sortemente anela; E vuol parlar, ma di parlare in vece Ei scilinguava; disse al fine: o duci, Al mio fanciul deh lealtate, e fe; Altro non giunse; e su quel punto l'alma Se ne volava alle magioni eterne; Ernesto, Adrasto, e le seguaci schiere Ciò rimirando non facean parola, Ma l'un ver l'altro s'affisava in volto; Come arator, se nell'alzar del giorno Vede repente scolorissi il Sole, Allor, ch' ei soffre dalla Luna oltraggio, Lascia l'aratro in abbandono, e guarda

Rime del Chiabrera Il sorvenir dell'affretrata notte Ingombro di stupor, similemente Stette pensosa quella nobil turba Sul venir men del Re; poscia dogliosi Misero gridi, riversando i pianti Faceano alto risonare omei ; Immantenente la città percolia Fu dall'aspre novelle, onde condoglio Tutte trascorse quelle vie funeste; Nè penò molto ad impiagar l'orecchie Della donna real; sul primier suono Fu quasi pietra ne'sembianti, ed indi Tornando viva ella scagliò lontano L'aurea corona, e si disvelse i crini, E trasse mugghi di profonda angolcia; Pur dianzi il ciel mi promettea soccorso; Ed or mi spoglia d'ogni aira? e dove Dove appoggiarsi la mortal speranza? Fra questi detti ella fremeva, fiumi Spargea di pianto in fulle belle guancie, E poi di nuovo cominciò lamenti: Manti superbi, e regi letti, letti Non più, ma tombe, a che dolente punto Or mi tracte? o me selice, s'era Nascendo destinata a vulgar culla! Misera Elvira, in sì crudel stagione. Chi ti fa schermo? chi ti serba il regno? Chi dà scampo al figliuol? sì dice, e prende Rapido corso a ritrovar le membra Del suo Re spento; ella incontrò per via Ernesto, Adrasto, che recava in braccio Il freddo corpo del Signore estinto Verso le stanze dell'usato albergo. Essi come sur presso, e vider tinti Di mortal pallidezza i bei sembianti Dell' alta Donna, e come scuro il guardo. E delle chiome rabbuffaro l'oro, Costretti da pietà sparsero pianto. Ma la Reina quanto può s' avventa Verso il caro consorte, il collo cinge Tenas

Parte Quarta .

55 Tenacemente, e mille volte il bacia; E fovra il petto abbandonata geme. Delle lagrime sue non punto avara. Or come al lamentar non ponea fine, Adrasto le diceva: inclita Donna Deh perchè t'abbandoni ? a'grandi è biasmo Non trionfar delle fortune avverse; Ella dopo gravistimo sospiro Guardando fissamente il corpo estinto Fece a se forza intra singhiozzi, e disse: O di quante gioconde avea speranze Solo sostegno, e ne' miei guai conforto, E sola vita del mio cor Menapo, Perchè vivere io più? forse per sempre Oui lagrimar tua miserabil morte? Ma s'io volessi, onde n'avrò possanza? Sono io diamante? ho di macigno il petto? Ah ch'io sento perirmi; in queste note Cadde sul suolo; ivi si scosse alquanto, Poscia anelando se ne andò lo spirto; Ouei Duci afflitti tenebrosa pompa Fero apprestarsi, e dolorosi onori Per li regi sepolcri; ed indi franche Volsero l'alme a travagliare in guerra.

#### CANTO SECONDO.

A per l'orride imprese al fin condotte VI Telifone empia raddoppiò l'orgoglio, E fatta vaga di spiegar suoi vanti Tra' mostri inferni ella ne va veloce Alle d' Averno penosissime ombre; Colà superba in vista alza la fronte. E trasvolando con Tartarei gridi Faceva alto sonar gli antri infocati; Dicea le frodi, onde ella spense i giorni Di quello eccelso regnator, dicea Le fiere angoscie della trista Elvira, Onde ella cadde; il general cordoglio Ove è rimasa la cittate oppressa. Non tacque punto; omai le mura aperte

Per

Rime del Chiabrera . 16 Per cui tanto sudossi, oggimai l'asse Andran degli Unni a guerreggiar sul Tebro: Colà faransi i venerati altari Stanza di belve; e quello eccelfo, ed alto Monte del Vatican darà tributo Di folte spiche a vincitori aratri. Tal per l'Erebo tetro alteramente Pur bestemmiando ridicea suoi pregi; E l'inferne falangi unqua non stanche Faceano udir l'abbominevol nome Con forme lodi; allora infra quei mostri Uno ven'ebbe, che svegliò l'ingegno E cercò gloria in danneggiar la Terra Presso a perir senza il real governo, Ed in pronfondo affanno omai sepolta: Questo solea nell'infernal baratro Asmodeo dirsi; ed era sempre intento Ad affinar della luffuria l'arte; Sono opera di lui quanto d'amaro Vedesi sosferir da petti amanti Di tormento, e di pena; ei mosse, e seco Se lufingando egli dicea per via: Se Telifone nostra ornar le tempie Brama di lauri gloriofi, e chiede In riva d'Acheronte alzar trofeq, Non brama a torto; egli è ben degno; ed io. Amo, ed a bell' oprar si dia mercede Perchè la spero; e non è forse giusto Che fioriscano in me salde speranze? Sarà forte Aquilea se scossi Troja? Eh non è ver, che Simoenta, e Xanto Corfer di sangue è ed il Sigeo non scorse Il figliuol di Peleo serrarsi in tomba? Sparta già diede al mondo occhi sì chiari, Che per arte di me posero in fiamma Dell'Asia i regni; io di cotanti rai Feci sul Nilo fiammeggiare un volto, Ch' orbo ne venne il gran campion di Roma; Onde Egitto ne pianse, e chiuso in nembi D' alto cordoglio sospirò Tarpea: Nè

Nè questo giorno apparirà men forte La mia postanza; si parlando ei giunse. Alla città mal fortunata; e quivi Con pronto ingegno esaminò le strade Da porla in polve; e ritrovolle in breve. Or discendendo dal Permesso ombroso Cantane Euterpe, l'una e l'altra guancia Di fresche rose colorita, o Clio. Era d' Elvira, e di Menapo figlia. La giovinetta Principessa Agave Di cotanta beltà, che almi guerrieri Per lei giojosi distruggeansi in siamma, Uno era Adrasto del Signor, che regna Intra sieri Schiavoni unico erede, Chiaro per lo splendor dei bei sembianti, Chiaro per l'opre del gentil costume, Chiaro non men per la franchezza in armi, Quinci sovranamente al Re su caro, E caro insieme alla Reina Elvira, E se godean della bramata pace Dell'inclità fanciulla, il facean sposo; In tale stato egli lattava il core, E nudriva il desire, e cotal volta Faceva atti d'amor per la speranza: E tempo fu, ch'egli mandolle in dono Alto regalo, incatenate gemme, Perle di Gange, e di Perù piropi. Quinci pendea scolpito in piastra d'oro Il navigar dell' Agenorea figlia Sul toro ingannator, vedeansi l'acque Scherzar gioconde, e su per l'alto l'aure, E vezzeggiando il trasformato amante Dar baci al piè della beltà rapita. Con sì fatto guerrier facea contesa D'amor in campo, es per le regie nozze Dell'alma Agave fospirava Ernesto Principe di Trevigi, in lui virtude E ben fondata' nobiltà splendea; E sfavillava dell'età sul fiore; Questo tenor di cole al fiero mostro

C 5

Tofto

Rime del Chiabrera Tosto su noto, ed ei svegliò suo spireo A porre in opra non piacevol froda: Compose a se d'intorno aeree membra Uscite omai di gioventure, ed ara D'alcuna crespa il volto, e vela i crini, E dentro a foschi manti egli s'involve, Fassi Frontea della fanciulla Agave Nudrice un tempo, e così fatto apparve. Là dove Ernesto in solitaria stanza Guerniasi d'arme: egli il saluta, e dice: Ernesto già tu sai, che sui d'Agave Nudrice, or odi me, che a te ne vegno Inviara da lei; mentre fur vivi I genitori, ella celò sue voglie, Nè volle sar contrasto a' suoi desiri. Or che vive in balia di se medesina Offre la sua beltate alla tua sede, Per fartifi consorte; or quando, e dove Fa di mestiero, adoprerai l'ingegno Di cavaliero, e d'amatore; intanto Tu di questo monil cingiti l'oro. Al collo intorno, ella il ti manda, ed ama Spesso mirar, che tu ne vada adorno. Nel così dire egli porgea l'arnese, Onde era stato liberale Adrasto Ver la beltà d'Agave; in qual maniera Città steccata da nemiche squadre Langue in mesto digiun; ma, se le giunge Soccorso amico; apre le labbra al riso, Ciascuno apprende a rallegrar sembianza, E fulla fronte serenar la speme. Tale in quel punto se vedersi Ernesto. Ridean sue labbra, e sfavillava il guardo, E sulle guancie non so che di lieto. Subito apparve, ei cento volte, e cento. Baciò le gemme, e ribaciolle, al fine Fe dal petro volar queste parole: O immensa beltà, che altro non sai Salvo, che il servo tuo render selice Immensamente, a tuo sayor sian pronti SegParte Quarta.

Sempre di tutto il ciel tutti i favori. Ed io trabocchi degli abissi in fondo S'unqua mi pentirò d'esserti servo. O bella fronte, o belle ciglia, o specchi Di ogni altiera bellezza, infra mortali Andrete voi di gentilezza esempio, Ed io di fede, ei così disse; il mostro Prende commiato ed indi move i passi; E non gli move indarno; Adrasto trova E per tal modo gli ragiona; Adrasto, Mentre da' genitor si resse Agave, Ebber le vele tue vento secondo; Or non è calma; io veggo molto Ernesta Andar brioso; e mi ritorna a mente, Che usanza semminil non è sermezza Serbare amando; così detto ei tacque; Ma fiamma, e gelo in un balen trascorse All'amante guerrier per ogni vena, E di vari color si tinse il volto; Fiammeggiava lo sguardo, e dentro al petto Fremea per ira, e di se stesso tolto Motto far non potea; quinci d' Averno Lo scellerato messaggier diparte, E trasvolava alle sue frodi intento; Per total modo corse il giorno, e chiuso Si stette Febo dentro il Mar d'Atlante: Ma come l'alba fèminò sue rose, Il poco avanzo dei miglior guerrieri E quelle teste più canute andaro Verso il palagio a raunarsi, ed ivi Cercare appoggio al ruinoso impero. Per quel cammino raffrontossi Adrasto Con esso Ernesto; Ernesto iva pomposo In spoglie d'oro, e gli pendea sul perro Il d'Agave monil ranto pregiato; Ed ei fattone altier movea giocondo . . Come lo scorse Adrasto, immantenente Ficcagli il guardo addosso, e bieco il guata à Ma rimirando poi l'oro, e le gemme Onde alla bella Agave ei fece dono

6

Splen

Rime del Chiabrera Splendere al collo del rivale incorno Vassene in soco d'ira; oscura il ciglio, Dibatte i denti, e duramente freme Così gridando: onde coresto hai tratto Real resoro: e come indegnamente Te ne arricchisci? alle parole acerbe Meravigliando diè risposta Ernesto: Portolo perchè voglio, e l'ebbi in dono Da tal, che la mia fe ne fece degna; Non è ciò ver, soggiunse Adrasto; il porti Perchè ne fosti ladro; allora entrambo Ssodrano i brandi; e già ne va per l'alto Feroce il suon de ripercossi acciari; E l'aria s'empie di faville, quale Se per bella giovenca in prato erbolo Agitati d'amor dansi battaglia Tori cornapuntati, alco muggito Spandono all'aura, e con la fronte bassa Non mai son stanchi a rifrescare assalti; Miranfi intanto lacerati fianchi D'ampie ferite, e di ben calda vena Sangue abbondante riversar gozzaje: Non con minor possanza e minor ira Provano quei guerrier di trassi a morte Con spessi colpi, ora nel petto; ed ora Nel ventre; ora ne' fianchi, or nella fronte. Erano intente a ritrovare entrata Del nobil sangue l'asserate spade, Ma sempre indarno; così sarta è l'arte Ch' aveano entrambo nel mestier dell'armi . Al fin siccome fulmine fremente Che avventa Giove adunator de' nembi, Scagliossi Adrasto, ed allungo la spada Quanto mai più potea verso il nemico; Trovogli il braccio destro, ed ivi squarcia nervi, e frange l'offa; indi la tragge E sortemente glie l'immerge in petto; Subito cadde in fulla piaggia, e lunge-Fece d'intorno risonare il piano; Ivi gemendo intra finghiozzi fugge L'alma L'alma pronta a volar per le ferite, Ed ei vien freddo con mortal negrezza; Il vincitor volge le spalle, e riede Pieno di rabbia a suoi riposti alberghi, Ed ivi pensa all'infedele Agave Profondamente arfo di sdegho, e seco Quasi saldando sue ragioni ei dice: Spento è l'infame, e del suo sciocco ardire Data ha la pena; or quelle carni indegne Giacciansi sposte per convito ai cani; Ma qual di te prendo vendetta Agave? O dell'arso mio cor sola Reina Or fra chi regnerai, se tu non regni Come sorana fra le donne ingrate! O occhi ove d'amor tante faville Splendere io vidi, e voi gentil sembianti Chi l'arte v'insegnò di tanti inganni? Di tante frodi? e sì dicendo ei batte La trista fronte con la destra, e pensa Fisso col guardo in terra; indi si score E col piè batte il pavimento, e grida: Cingi la spada Adrasto; esci dal regno, E vieni pronto ad incontrar percosse, Vieni; che poscia tradimenti, ed onte Non mancheranti; ah crudel gente, ah nome Femmina nata all' onde inferne; scenda Fulmine che l'involva; atra tempesta Le spenga, e le sommerga; indi s'emenda E dice: adunque lascerassi Agave? Ella si lasci; de'nemici in preda? E de' nemici in preda; eternamente Sarà ciò pena de' suoi vili amori; Sì dice; e ver le mura il piede affretta; Giunge alla porta: e chi guardava i varchi A lui ben noto trapassar consente; Egli sen esce e per dritto calle Stampa i vestigi verso i ricchi alberghi Del Re degli Unni; per ventura lo vide E ravvisollo Absirto, uom di gran pregio E molto innanzi all' Ungaro Tiranno,

Rime del Chiabrera Costui seroce maneggiando l'armi Sulla muraglia in fanguinoso assalto. Rimase prigionier; Mecapo all' ora Molto gli si mostrò di cor gentile E con atti cortesi ebbelo seco: Allora Adrasto lo si fece amico: Però da lui non fu sì tofto fcorto Che prontamente gli si move incontra; E con un oh di meraviglia chiede Donde? e perchè? nel così dir l'abbraccia; Poi dolcemente lo-riguarda in viso; Posto il termine usato alle accoglienze Risponde Adrasso al cavaliero, io parto Dalla cittate infino a qui difesa Per me contra ragion, vegno bramoso Di dar le mie fatiche al Signor vostro: Però condurmi al fuo real cospetto Sia di te cura; qui tacque egli, Abfirto Per man lo prende, e se ne vanno entrambo Dove il duce sovran facea dimora. Il ritrovaro; ei di corazza acciaro Vestiva ardente per piropi, ed oro, E dal finistro fianco aurea gli pende Fulgida scimitarra, il petto, e il tergo Tutto s'involve di purpureo manto, Manto, cui distingueano alme a mirarsi Gemme, tesor dell' Eritree maremme. Tal passeggiava entro a guerrier più sceltà Con esso lor trattando opte di Marte. Absirto inchino gli s'appressa, e mostra Il campion strano, e dà di lui contezza, Attila il chiama, e ben l'accoglie, e parla Ver lui correfe in cotal guifa: ho caro Voi meco aver campion di tanto pregio. Per onoratvi, e s'avverrà, ch'io deggia Operando mostrarlo io sarò-pronto; Allora il cavalier con alterezza Non senza riverenza a parlar prese: Alto Signor da gran ragion commosfo Mi feci difensor di queste mure LOY A

La

Parte Quarta . A voi nemiche, e da ragion non meno Per oltraggi sosferti oggi ne vegno A dare affalto, e traboccarle in terra Per te non meno; non ragiono a voto; Menapo Re da subitano assalto Fu percosso di morte; ed indi Elvira Chiuse gli occhi per doglie in sonno eterno; Il figlio successor puossi dir bimbo Sì scarfo è d'anni, e che governi il regno Testa non è di riverirsi degna; La greggia popolar vinta, accasciata Poco non sa se con le donne afflitte Prega gli altari, i duci, uno hai davanti; Ernesto dianzi per mia man traficto Versà l'alma col sangue; e più non vive; Non negherò che ci riman Foresto Illustre per fulgor di nobil'avi Onde discende, e per tesor possente; Grande in afra vibrar, grande per senno, E per trionfi, e per vittorie grande; Ma carco di ferite or fi condanna Star fotto coltre, e ripofar tra piume; Dunque qual cor paventa? e chi configlia Posar sommo Signor la tua possanza? Che non fi spande ogni bandiera al vento? Che non squilla ogni tromba? io non ti scorgo: Con mortal risco a rinnovare assalti: Vi conduco a gioir d'una victoria Che vi si dona in dono; in tal maniera Parlava Adrasto; ed inchinaro ei racque. Risponde il Re: tempo è da porre indugio E tempo d'affrettar; se disventura Dell'inimico a guerreggiar ne chiama Corriamo all' armi; come dunque forga La bella Aurora, e ne rimeni il giorno, Ciascun s'accinga al generale affalto, Di tutto ciò prendi pensiero Absirto Con pronto studio, e non soffrir, che scemi Di tuo valore, e di tua fede il pregio Chiaro cotanto: ei più non disse, e racque

64 Rime del Chiabrera La maestà dell'Ungaro tiranno, Incontanente i cavalier partiro, E sece Absirto trasvolar palese Il decreto reale infra le squadre, E co'duci minor tutto dispiega Tutto il tenor della battaglia, e loro Cresce coraggio ad incontrar la morte Con forti detti, e se ne va veloce La fama intorno, e dibattendo l'ali Grida, che all'apparir del bel mattino Darassi assalto, e la cittate in preda Rimarrassi al valor dei più guerrieri; Quinci le turbe intalentate a guerra Danno bando al riposo, altri racconcia Archi mal tesi, alrri saette arrota; Chi brandi terge, chi cimieri impiuma, Chi prova il ferro de' dorati usberghi, Se fia possente a dileggiare i colpi Quando più crudo adirerassi Marte; Qual fe talor d' Autunno alma ftagione Bassareo liberal dell' aureo mosto Vuol, che si calchi in ben cerchiati tini I grappoli acinofi, ognun s'adopra Uomini, e donne in affilar coltelli, In teffer vimi, in rifaldar graticci; Ogni cosa è bigonci, ogni lavoro E'rivedere, e racconciare arnesi Della bramata da ciascun vendemmia: Tale era quivi rimirar le turbe Intente a raffinar le spoglie, e l'armi.

## CANTO TERZO.

ON sì fervido cor, con sì fremente
Rabbia nel petto s'attendea, che l'Alba
Crocaddobbata aprisse varco in cielo
Mettendo in corso l'immortal Piroo;
Ma su per l'alto dell'Olimpo eccelso,
Eteree cime, onde il Rettor supremo
Scote la terra, e dà la legge all'onde,
O pur col cenno sa tremar gli abissi.

Altro

Parte Quarta.

Altro si stabiliva alto decreto; E questo su, che nella mente eterna Fermò dell'universo il gran Monarca Fare Attila dolente, e di sue colpe Esporre al guardo uman giustà vendetta; Però dinanzi a lampeggiante trono Di splendore infinito, ove ei s'asside, Fe di Pietro venir l'alma diletta; Indi sciogliendo dell' eterea voce L'immenso suon divinamente ei disse: Venuta è l'ora, che il Signor degli Unni Saldo dispregiator di mia pietate Con la giustizia si corregga; ho scelto Per leale ministro a dargli morte Foresto illustre regnator d'Ateste, Nipote d'avi the in seguir virtute Diedero a lui ben manifesto esempio, Ed egli è tal, che sferzerà ben forte A gloria procacciar figli e nipoti; Ma di presente non bastante all' arme Tra fasce e piaghe ha per albergo il letto: Tu movi e porta a lui salute, e forza Da reggere armi; più non giunse, e tacque La sempre invitta, ed eternal possanza; Allor per tutto il cielo arse di lampi Nova chiarezza, e le falangi eccelse Dell'esercito eterno alzaro note Cantando del gran Dio le glorie immense: Ma lascia Pietro de' supremi campi La non per or da misurarsi ampiezza, E prende il volo suo verso Oriente Nel basso mondo; ei rassembrava stella, Che d'oro striscia per seren notturno; Nè si posò, che nel mirabil'orto, Onde mal faggio discacciossi Adamo Dentro non fosse; ivi per aria lieta, Che non sa d'aquilon soffrire oltraggio Sorgono piante, a cui non lascia Aprile" Unqua di frondi vedovarsi i rami, E s'allegrava tutto il suol de' fiori, Quanti

Rime del Chiabrera Quanti ne foglia difiar lo sguardo Per suo consorto; infra cotanti un solo Ne colle Pietro, ed era il fior contento Pur di tre foglie, una verdeggia, l'altra Era qual pura neve, e qual piropo Splendea la terra sfavillando in offro; Così fornito fe ne vien del Cielo L' alto messaggio là 've giace infermo Il campion destinato alla grand'opra. Correa la notte, e del cammino oscuro Era sul mezzo, e gl'animati in terra Tutti godeano in difiaro fonno, Ma non Foresto chiudea gii occhi, e posa Dava nel petto a' gravi suoi pensieri, Anzi spiaceva a se medesmo, e caldi Traea sospir quando ascoltava il suono Delle trombe alla guerra eccitatrici, Dicendo seco: sen andranno a terra Queste onorate mura, e che io tirassi Colpo di spada per le su difese Sul punto estremo non sarà memoria? Sì facto onor per così bella impresa Illustrerammi? e per sì fatto assalto, Tra sommi duci volerà mio nome? Così dicendo ora il sinistro, ed ora Il lato destro rivolgea tra' lini Tutto crucioso di non cinger spada. Ed ecco entrar del regnator superno Il messaggier nella rinchiusa stanza Diffondendovi dentro un Mar di lampi: Vinto Foresto con le sue man sa schermo Al subito ferir del troppo lume: Ma Pietro fa volar suono celeste Formando note umanamente, e dice: Foresto io scendo dalle altezze eccelse Del Paradiso: l'immortal possanza Del sempre invitto correttor del mondo Mi manda a te: dammi l'orecchio, e credi; In questa notte ha da condursi a morte Attila scellerato: or tu disponti

A trona

A troncar con tua man l'indegna vita; Opra, che sia possente a porre in corso L'alme ben nate, ed acquistar corone; E veggio un forte fra gli altier nipoti Farsene specchio tal, che presso al Lambro Spegnerà Re non men feroce, ed empio; Degli altri io tacerò; fama non vana Alto ne canterà di tempo in tempo; Ouì tacque; ed indi col mirabil fiore Toccò le piaghe, ed elle venner sane; E del corpo guerrier le nobil membra Doppiaro forza: più veloce il piede, Il polso della man via più gagliardo, E per le vene via più ferve il sangue; Onde in guisa cotal Pietro ragiona: Della bramata giovinil fortezza Io ti lascio giojoso; or vesti i panni, E vesti l'armi; io riporrotti in mezzo Degli steccati, ove riposa l'Unno; Oui tacque: ed indi al cavalier s'invola a Ratto Foresto delle vesti usate Adorna il bulto rinfrancato, e cigne Brando temprato su maestra incude Con lungo studio, ed adornò non manco La fronte giovenil d'elmo lucente, Che ricco incendio di piropi ardenti D'ognintorno versar non è mai stanco; Al fine imbraccia di ben faldo acciato Ben forte scudo, in cui di perle spiega Gangetico tesor; candide piume L'Aquila Estense, quando armato il mira Pietro, nel porta infra le regie tende, Ove polava il regnator degli Unni; Notte correva intanto, e più, che'l mezzo. Omai fornito avea di sua carriera; E mirarsi facean l'eteree piaggie Popolate di lumi, onde per l'ombra Potea gioirsi di chiarezza in terra; E Pietro disse al bon Foresto; il campo In che provarsi dee la tua virtute

Hai

Rime del Chiabrera 68 Hai quì presente; tu rinfranca il core, E se qui spenderai la nobil vita, Fia bene spesa, e così detto ei sparve. Il cavalier pien di pensier volgea L'animo forte a cominciar l'assalto, Nè molto dimorò; schiera d'armari Moveva intorno a visitar le guardie Di quei ripari, ed incontrossi in lui, Dorielo il duce alza la voce, e grida: Donde fi vien? dove fi va? chi fiete? Rendimi il nome; il cavalier celeste S'avventò crudo e gli squarciò la strozza: E quel sgozzato traboccò sul piano, Come talora all'apparir d'Arturo Fulmine ardente, che scoscende i nembi Lampeggia, e tuona in un momento, e fere, Cotal Feresto mise man al brando, Spinse la destra, e lacerò quell'Unno In un sol punto; e come quercia in monte Ove scherniva il minacciar degli Austri Subito casca fulminata, e lunge Fa co' rami sonar le rive ombrese. Cotal sen venne quel Barone a terra, E l'aureo scudo, e la corazza, e l'elmo Alto fonaro, meraviglia immenfa; Quinci sorprese i cavalier seguaci, Ma fier Foresto sollevò la spada Inverso il capo d'Agricalte, e fende, Giù per la fronte, e per lo collo in guisa, Che sopra il destro, e sul sinistro fianco Si rovesciava la partita testa, Ma le midolle del cervello sparse Corfero a terra, le ginocchia ei piega E dà col perto in sul terren là, dove Sonno di ferro eternamente il prese: Non per questo cessò l'inclita destra; Nearco afironta; era d'orribil belve Non mai pago uccifor, ben grave d'anni-

Ma cruda, e verde si godea vecchiezza, Vestiva in vece di ferrato usbergo

Or-

Parte Quarta. Orride sete di cinghiale alpestre, In rimirar da spaventarsi arnese, Ma non paventa del campione Estense L'alto coraggio, che tra costa, e costa Vibra ferita; e duramente estinse Quelle freschezze del polmon ventoso, Ei diede alquanti crolli; indi col tergo La terra impresse, e scolorito in viso Con narici affilate, alzò singhozzo, E dir volea, ma della vita il filo Atropo gli recise: oltre sen passa Foresto, e taglia a Rimedon la destra, E fa caderne l'arrotata scure, Onde egli promettea colpi di pregio Villanamente, e poi di novo immerge Nell' anguinaglia il sanguinoso acciaro. Rimedon casca, ed il guerrier calpesta Le lorde membra; indi atterrava Ofelte: Questi fidando in se medesmo note Faceva udir di barbaresco orgoglio Al vincitor ben già da presso, ed egli Profondandogli in petto orribil punta Tutto il fegato scempia; onda di sangue. Sgorgò fuor di quello antro, ed il superbo Rimase desiata esca di corbi; Allor comincia ad ingombrar viltate L'anima forte di quei duci, ed alto Ciascun gridava all'armi, entro i ripari Sono i nemici, all'arme, all'arme, all'arme; Al gran rimbombo, che per l'aria vola Mosse la squadra delle regie guardie. Era duce Nearco; ei giva altiero Per anni freschi, e per guerrier sembianti, E tutto involto di purpuree spoglie Portava in cima del cimier con arte Scolpito il monte delle fiamme Etnee; Venia saltando, e fier siccome toro Se per bella giovenca in valle ombrofa Scalpira co' piè l'erba, e fa col corno E col mugghiar brava disfida all' aure;

Dall'

Rime del Chialmera Dall' altra parte se ne vien l'Estense Come Leon quando le ciglia aggrotta. E con la coda smisurara i fianchi Aspro flagella, e che ruggendo ei tuona: Allor rimbomba la Caucasea selva, E sul periglio di pasciuti armenti Stan tremando i bifolchi; or chi bastante Fora narrar le minacciate piaghe? Il suon de' brandi? il frammeggiar dell' armi: E de'nobili cor l'alto disdegno Sparso per gli occhi il feritor primiero Fu la barbara destra; ei lancia un'asta Non men di tosco, che di ferro armata; Ei sforzò le sue forze; il dardo fende L'aria ronzando, e nello scudo avverso Strada s'aperse, ma non giunse al petto Ove era vaga di ferir la punta: Nearco sfodra di forbito acciaro" Gran scimitarra, e destinava piaga Verso la tempia del nemico; ei schermo Fassi pur con la spada; indispercote same L' elmo per modo ral, che d'ogniniorno L'Etna dell'oro seminò faville; Sangue non corfe già; ma fotto il colpo Tentenna, e mal fi sostenea Nearco. Non lascia il brando risposar Foresto. Ma svinse l'armi entro il belico, e dietro Va furiofo, e dacerò le reni: Tale in duo fonti di bollente sangue Atrocemente innebbriò la spada; Cascò Nearco, e sul serrar degli occhi Obblio nol prese de paterni alberghi, Mal fortunato, ivi lasciò partendo of 16.13 10 Carissima beltà d'inclita sposa, - come con a Ed in suo grembo ammammellato infame, Che mai mon vedra più; scorse cascarlo mas Sinolfo possession d'ampio tesoro, un la continue de la continue d E per questa cagione al Re diletto Vide cascarlo; ed avvampogli il viso; E per entro le vene incendio d'ira, E fra

Parte Quarta E fra suoi mise un alto grido: o pera, E chi di noi più mostrerà la fronte Non vendicato al Re? tanto dispregio? Oggi tanta viltate? i cor codardi Serbinsi a' corbi, ed al digiun de' cani, Ed io primiero; ei così grida, e scaglia Il dardo, e cento secondaro; alcuni Forte fero sonar l'aurea celata, Altri graffiaro del gemmato manto I ricchi fregi, e chi percosse l'oro, E lo splendor del ben temprato scudo Ivi oltraggiando del reale augello-L'invitte piume; a tanti gridi, a tanti Colpi, ed a tante dell' orribil Marte Acerbe furie tenne saldo il piede L'alto guerrier, nè fa cangiar sembiante; Qual s'armando talor rozza falánge I montanari cacciator sen vanno Giocondi a guerreggiar porco silvestre, Egli tra canne paludose, e giunchi Suo forte albergo, se ne sta ben franco, E guarda bieco, e per soverchio d'ira Gli occhi rivolge rosseggianti, e mostra Pronte a ferir le formidabil zanne; Ma disperato alfin s'avventa ed apre-I chiusi varchi, e srange spiedi, e sventra Veltri, e molossi, ed ogni incontro abbatte E dell'opposta gioventù sa scempio Miseramente; a tal sembianza in campo Trattava l'armi l'immortal Foresto; Per fama intanto, e per messaggi inteso Attila aveva il non temuto affalto, E la fredda paura, onde eran piene Tutte le squadre; di stupor s'ingombra Come ciò fosse, e travagliato in vista Appella i duci, e ciò, ch' oprar si deggia Non è ben certo; alla perfine ei pensa Di prova far quanto potesse in guerra La maestate, ed il reale aspetto; Dunque la spada al manco lato appende,

Rime del Chiabrera E di fidato morion ricopre E le tempie e la testa; e scudo imbraccia. Atmi dorate, armi gemmate; ed ivi Ei risplendea siccome in ciel sereno Il temuto fulgor del can celeste. Sì fatto esce di tenda, e l'orme affretta. E collerica fiamma ardegli in petto. Ch' ei mena smanie, e seco parla, e nota Non può formar; se fra stellanti chiostri O nell'oscuro delle tombe inferne Alcuno è, che governi, e regga il corso Della speranza, e dell'uman spavento. Costui senta mie voci, e porga ajuto In questo punto a disfogar miei sdegni; E s'alcuno non è, che regga il mondo, Nulla non me ne cal; potrà mia destra-Fulminare, tonar sopra i nemici Per se medesma, in guisa tal sen corre Gorgogliando bestemmie entro alla strozza E già nel ciel verso le porte Eoe. A gran passi venia quasi gigante Il Sol portando l'alma luce al mondo. Ed Attila girando il guardo intorno Potea specchiarsi nella fuga indegna Degli smagati popoli; ciascuno Lunge da se gittava archi, e faretre; Aste, e brocchier son disprezzati, ognuno Discarcasi dell' armi, e sol si spera Nel veloce volar del piè codardo; Tanta viltate riguardar non valse Il Re superbo, che doppiando l'ira Non tornasse dal cor minaccie, ed onte Verso i dispersi; o di guerrieri a nome Chiamati a torto; a gran ragion le spade, A gran ragion da voi cacciate l'afte, Che son zappe, ed aratri i vostri arnesi; Ire alle stalle; ed al grugnir de' porci, Per cui nasceste; oh s'io ritorno al regno, S'io vi ritorno! sì dicendo ei spande Vampe dagli occhi, e sa crocchiare i denti Per

Per lo disdegno, e per la rabbia; intanto O carco di trofei ramo di Marre, Astro d'Italia, e per la via del Cielo Illustre scorta degli Estensi Eroi, Vibravi il brando fulminoso, e tronche Sbranavi membra non mai stanco, ed ampio Versando sangue funestavi i campi; E come avvien, che divenendo fazia: Di specchiarsi nel Sol volgesi a terra Aquila altiera, e tra belle erbe, e giunchi Vede stagnarsi un pelagetto, quivi Lieta con largo piè voga per l'onde L'oca cianciera, e vezzeggiando pompa, Fanno del lungo collo i gru dipinti, E nel cristallo van tergendo l'ali I cigni cari d'Amatunta al nume; Ma vago di ghermir scendendo a piombo L'augel di Giove col vigor del rostro Sparnazza gl'infelici; allor per l'aura Volano penne distipate, e l'onda Del piccoletto Mar torna sanguigna, Tale era quivi a rimirar fra l'armi Il Gedeon della magion d'Ateste, Quinci in mirar la miserabil strage Tanto di rabbia in petro Attila colse, Che forsennava; ei mise l'ali al piede Per tosto guerreggiar l'aspro-nemico. Mosse; ma lasso lui, che di sua vita : L'estremo fil gomitolava Cloto: Tosto, ch' ei su da presso alza la destra Col ferro micidial verso la fronte Tanto odiata, e fa volar in schieggie L'oro dell'elmo, ma rimafe esposto Il destro fianco all'inimico, ed egli Sospinge dell'acciar l'aspra acutezza, E spezza l'osso, e trova il core, ed apre Fiume di sangue, che la sabbia inonda; Casca il tiranno, e sa sonar l'arena Con la percossa; ei scosse poco il piede Che gelo il doma, ed un negror coperse, Chiabrera P. IV.

Rime del Chiabrera 74 Eternamente la real palpebra; Allor Foresto sollevò dal petro La nobil voce, e fece udir tal grido: Chinque sprezza del Monarca eterno La dara legge, e prende a schermo il Cielo Oui fermi il guardo; rassembrò quel grido Strepito d' Ocean, s' unqua s' adira Il Tridentier dalle cerulee chiome: Quinci barbaro cor non più rammenta Che sia battaglia; e dileguò veloce Per la campagna da temenza oppresso; Quivi cinta di nembi errava intorno La sempre vaga d'ogni mal Megera. E seco Alerto; à cui diceva; or quando Pur doveano venir tunte sventure Porta di qui lontano il Signor morto. Che fu servo di noi; vergogna immensa Fora farsi veder vivanda a'cani Il mar sempre devoto a stigi numi; Ed io procurerò, ch' abbiano scampo L'afflitto avanzo delle turbe; entrambo Chiuser le labbra, e si metteano all'opra, Ma venuta a suo fin l'eccelsa impresa Piega Foresto le ginocchia, e rende Fervide grazie al correttor del mondo, Inde si volge alla città; ben folte 🐃 Di gente ne venian fiumare allegre Verso il liberator; tuono di gridi Este portava su per l'alto, ed Este Pronte quaggiulo rispondean le valli Este per tutto risonava, ed Este; Così raccolto nei difesi alberghi, Con la bella arte dell' amabil pace Delle battaglie ristoravo i danni . Fin quì dicea lungo l' Aonia riva La bella Euterpe delle cetre amica, Ed io de lauri per le scorze eterne Le care note ad ora ad or scrivea; Tu vero successor de tuoi grand' Avi FRANCESCO in feggio riponevi Astrea,

E di Cerere i campi aveva in cura Per alloggiarvi Pace amabil dea. O lor felici, e fortunati loro, Che sotto il nume tuo, novo Saturno, Godono in questa etate il secol d'oro.

6666666666666666

Dal libro intitolato: Compendio delle sontuose Feste fatte l'Anno 1608. nella Città di Mantova, per le Reali Nozze del Serenis. Principe D. Francesco Gonzaga con la Sereniss. Infante Margherità di Savoja. In Mantova presso Aurelio, e Lodovico Osanna Stampadori Ducali 1608. In 4. principia alla pag. 74.

R Agunate dunque che furono nel Teatro tutte dosi avuto sempre riguardo da quei Ministri, che n' avevano la cura di non conceder l'entrata in esso ad altri, che a' Gentilomini forestieri, a' quali furono date a questo effetto alcune medaglie di rame, se bene il luogo non su poi (come nell' altra rappresentazione ) capace di tutti; perloche furono molti d'esti necessitati a rimaner di fuori . I Cardinali, i Principi, gli; Ambasciatori, e le Dame invitate, andarono a collocarsi ne luoghi assegnati loro . Ed accesi, che furono i torchi dentro al Teatro, si diede dalla parte di dentro del palco il solito segno del suono delle trombe, e nel cominciar a suonar la terza volta spari con tanto velocità in un batter di ciglia la gran cortina che copriva il palco, ch' ancorch'ella s'alzaffe in alto, pochi furono quelli, che s'avvidero comz ella fuse sparita; onde scopertofi il palco alle viste degli spettatori, si videro dai lati d'esso molte fabbriche di palazzi, e di torri di vilievo; traforati con logge, e portici fatti con tanta simiglianza, che subito fu da ciascheduno quella scena viconosciuta per la Città di Mantova, la quale era illuminata di maniera, che senza vedersi alcun lu-

me accese in essa, mostrava lo splendore, non vià di torchi, o d'altri fuochi, ma de' puri raggi del Sole, ne cofa alcuna mancava in effa, perche gli Spettatori avessevo a credere, che ivi fusse giorno, e che splendesse allora naturalmente il Sole, (così bene evano divisate l'ombre, e la luce da quei riflessi ) se non, ch' essi non avessero saputo, che di già era sopraggiunta la notte. Non prima sparis quella gran cortina, che si videro nell'aria tre bellissime nuvole chiuse, fabbricate con tanto artifizio, che di nulla si mostravano differenti a quelle, che sono formate nell' aria dai vapori della terra; Ed essendo il viano del valco tutto coperto di una piacevol onda, tanto simigliante al vero, che propriamente pareva, che ivi stagnasse un placidissimo lago; si videro gorgogliar quell' onde nel mexzo, e spuntar da esse la testa d'una donna, che sorgendo a poco a poco, agli abiti, ed all'insegne mostrava d'esser Manto figlia di Tiresia, fondatrice di Mantova, la quale si venne alzando tanto misuratamente, che quando le trombe finirono di Sonare, si trovò ella sopra una Isoletta, ch'era intorno bagnata da quell'acque, e fermatasi tra certe canne, ch' erano piantate sopra di essa, al sucno d'alcuni Stromenti, ch' erano dietro alla Scena, cantò sì dolcemento le seguenti pavole, che ravì gli animi di tutti gli ascoltanti.

Ha cento lustri con etereo giro
Febo trascorso l'universo intorno,
Da che l'aurora vagheggiar destro
Di questo amato, e fortunato giorno;
E con quanta dolcezze oggi 'l rimiro,
Tanto sea di dolor meco soggiorno,
E per l'addietro m'assiggeva il petto,
Ch'aspro è l'indugio in aspettar diletto,
Non vanamente del destr m'access,
Nè sur le mie vaghezze oltre misura,
Che pienamente da lontan compresse
Di quest'alma stagion l'alta ventura,
Prins

Principi eccelsi, e per destino ascesi
Ove altri indarno formontar procura,
Ch'i pregi del gran sangue, onde splendete,
Col pregio di grande opre anco ornerete.
Io mossi il piè dalle contrade Argive,
E quì mie man l'alta Città fondaro,
Che l'onor destinato a queste rive.

Che l'onor destinato a queste rive,
Nel segreto de Fati erami chiaro;
Quì mille, e mille palme, e mille olive,
Mille trosei, mille bell'alme alzaro,
E domar mille belve, e mille mostri,
Ma saran siccome ombra ai lampi vostri.

Or mentre lieti, e sulla fresca etate
Il sior cogliete de' reali amori,
Accendonsi nel Ciel stelle beate,
Perchè del ferro la stagion s'andori;
Ecco le grazie, ed Imeneo mirate
Portarvi sace de' superni ardori,
Onde sien vostri letti almi, e secondi,
E dolce siume di gioir v'inondi.

Quando Manto cominciò a cantare la quarta stanza, in un subito s'aprirono le tre nuvole, ch'erano nell'aria, ed in quella di mexzo si vide Imeneo con la face in mano, per gli abiti, ch'aveva intorno ricchi di molt'oro, e per i ristessi d'alcuni lumi che con molto artifizio erano nascossi dentro ad esse nuvole, tanto risplendente, che ben rassemigliava un Nume celeste. Nella nuvola ch'era dalla parte destra si vedevano le tre Grazie, tanto ben collocate anch'esse, e tanto belle, che innamoravano le viste de'guardanti, e nella sinistra la Fecondità, e la Pace, tutte coæ saci accese in mano adornate di siori, ed oro, le quali spiravano socissimi odori.

Poiche Manto ebbe finita di cantar la stanza suddetta, comincià a tuffarsi nell'istesse acque ond' ora uscita, e nell'istesso tempo cominciarono le nuvele a calar nel basso pian piano, cantando quei Numi, ch'erano in esse le parole che seguono con

grandissimo-diletto degli ascoltanti:

Pronte scendiamo a volo;
Pronte scendiamo a volo;
Nè ci pesa lasciar l'amate piagge
Dello stellato polo;
Giusto desire ad apprestur ne tragge
Caro parto d'Eroi;
Che sar si dee specchio del Ciel in terra
Amato in pace, e paventato in guerra.

Fu composto questo canto con tanta misura, che nel finir degl'ultimi accenti, le nuvole si trovarono giunte sul palco, lasciandos di dietro gli edifizi, che rappresentavano la Città, ed occupando
tutta la vista d'essi, onde sermando Imeneo il piè
sull'Isoletta, cantò gl'infrascritti versi:

Coppia real, che di sua mano insieme Soavemente aggiunse altera stella. I cui splendor sulla stagion novella Son dell' Italia alto ornamento, e speme; Comanda il Ciel, che con amabil face Dolce le vene riscaldary io deggia, E'l popolo gentil di vostra reggia Le Grazie sian Feconditate, e Pace. Or ne'rinchiusi campi, a voi ben noti, Iterate ad ogni or corsi soavi ; Ed empire di gaudio il cor de gli Avi Dando loro a mirar almi Nipoti. Aprano nobili occhi al Ciel sereno, E senza lungo indugio ornino il mondo, Vincenzi, nome a rammentar giocondo, E Carli, caro a rammentar non meno.

In tanto affalti di letizia, e fochi Menino ore ferene a' vostri giorni E de' Teatri, a meraviglia adorni, Udite i canti, e rimirate i giochi.

Mentre Imeneo cantò il secondo quadernario, le Grazie uscite della nuvola, e camminando lentamente lungo d'Isoletta, si poseo a seder alla parte destra d'essa, facendo anche il simile la Fecondità, e la Pace alla sinistra, onde le tre nuvole

vole rimanendo vote, mirabilmente si dissolverono ad un batter d'occhi; e di tre che erano, se ne sece una sola, ma però d'altra forma, perciocche pareva una densa nebbia, che ingrombrasse tutta la prospettiva del palco dietro alla Isoletta. Imeneo poiche ebbe finito di cantare s'accostò alla Fecondità ed alla Pace, e non sì presso si suo dividendosi in due parti eguali, l'una delle quali si mosse verso l'una parte del palco, e l'altra verso l'altra, portando quei Numi per l'onde, suori della scena, ed in quell'istesso punto sparirono l'acque, e la Città di Padova, rimase libera per l'Opèra che và

recitarfi,

Finito che fu di rappresentar dagl'Istrioni il primo Atto della Commedia, si udi un dolcissimo concerto di voci, e di strumenti, che faceva rimbombar tutto il Teatro d'una gravissima armonia, ed in tanto si mutò la Scena, la quale rappresertava in tutte le sue parti un grazioso, e dilettevole giardino tutto di rilievo, con varietà d'alberi e di piante fiorite, circondato intorno da bellissime spalliere di verdura, con varj ornamenti, e con vaghe fontane lavorate di Musaico, sopra le quali erano statue di Marmo, che gettavano acque odorifere tanto lontano, che spruzzavano in alcune parti del Teatro (ma però leggermente) gli spettatori, e con bellissimi pergolati, e loggie di verdura nella prospettiva. Disposta la Scena in questa maniera, udendosi tuttavia garrir mille uccelletti, ch'andavano scherzando per quelle frondi, si videro com. parir per entro il giardino sedici Donzelle, vestite molto vagamente in abito di Ninfe, con vesti di bellissimi drappi divisate di vari colori, con ricchi fregi d'oro, e con molte gioje in testa, e nel mezzo di esse, una Donzella, ch' all' abito più pompofo dell'altre, ed alla gravità degli atti, e de' fembianti, fu agevolmente conosciuta per Signora di quelle, onde non fu alcuno, che non avvisasse lei effer Proserpina, la quale giunta che fu con le com.

compagne fotto quelle logge in tal parte, che poteva effer molto ben veduta dagli spettatori, fermosti a vista di tutti, ed in un subito quattro d'esse Donzelle cominciarono con bellissimo garbo a sonar con gli strumenti, ch'avevano in mano, una dolcissima aria da ballo, ed a quel suoro movendos altre otto di esse ordinatamente, uscirono a due a due fuori di quelle logge, passando con passi misurati a tempo di ballo per mezzo il giardino, e giunte nel prato dinanzi a dette logge, verso gli spettatori cominciarono un balletto, con maniere cost graziose, e con atti così leggiadri, che a vedevle eva cofa d'inestimabile diletto: l'altre quattro Donzelle, ch'erano rimaste nella parte di dentro delle logge, insiente con quelle, che suonavano, cominciarono anch'esse a muover dolcemente le voci al canto, ed accompagnando co' loro accenti il suono di queste, e la danza di quelle, formarono sì dilettofa melodia, che l'udito degli ascoltanti non ebbe per allora che invidiare agli occhi; e le parole ch'esse cantarono, son le seguenti:

Pingono in vari canti I forsennati amanti Quel che ferbaro in sen rinchiuso ardore E tra ceppi, e catene Appellano lor pene Dolce mercè di grazioso amore. Che suoi strali pungenti Apportano tormenti Colini d'inestimabile gioire. E ch'ogni sua ferita Tronca ogni fil di vita, Ma che scampo di morte è quel morire. Sì tra mortali affanni A se ressono inganni, E di seguire Amor danno consiglio; To per sì fatto esempio Da Signor cotanto empio Sempre via più veloce a fuggir piglio.

Parte Quarta.

In vano altri mi dice
Farne colui felice,
Che dell' amata libertà ne priva;
E' foave ogni forte,
Ed è foave morte,
Se di chi muor la libertade è viva

Mentre, che le Donzelle adnzavano con vezzose maniere a si bel canto, Proferpina quasi che allettata da tanta vagbezza, come se desiderasse di effere loro più presso, si fece alquanto innanzi, ma con tanta maestà, e con si gravi modi, che destò negli animi di chiunque la vide, un non so che di meraviglia e di riverenza insieme, e fermatasi dinanzi alquanto ad una gran porta tutta coperta di frondi, e di fiori, la qual divideva nel mezzo della Scena quella parte del giardino, dov'erano le logge, da quella, eve nel prato danzavano le otto Donzelle, quasi, che un certo virginal rispetto la sitenesse dall'andar più avanti, mostrava di rimirarle da quella parte con molto diletto. Quando ecco sul fine del ballo; che dalla parte sinistra del palco, si vide balenar d'improvviso una grandissima fiamma, che in un momento disparve, ed allora da quella istessa parte si videro due negrissimi cavalli uscire e tirar dal fondo della terra un carro, che mostrava d'esser di servo rugginoso, il quale da molte parti versava; ardentissime fiamme. Era questo carro seguitato da molte Ombre orribili, e mostruose; ed ivi entro era Plutone, il quale frenando i Cavalii dietro appunto alle spalle di Proserpina, scese dal Carro, e sforzando i Cavalli rapidamente partisfi. E l'apparir di lui, il rubarla, e lo sparir dipoi, fu cost repentino, e con tanta presiezza, che parve propria. mente un lampo. Restarono a così improvviso, e miserabile spettacolo, non meno sconsolati gli spettatori, che le Donzelle istesse, le quali sovraggiunte a così siera vista da grande spavento se ne suggire, no chi quà, e chi là. Intanto senza alcuna inter-111/2

missione di tempo, non essendo ancor elle suori della Scena, si udi risuonar per l'aria un dilettevole, ma picciol suono, il quale usciva di una nuvoletta molto ben formata, che veniva lentamente scendendo dal Cielo; la quale sermandosi a mezz'aria s'aperse, mostrando il vacuo della sua parte di dentro tutto adorno di siori, e d'oro, e pieno d'un sucidissimo splendore. In mezzo d'essa si vedeva collocata a sedere una donna, che all'abito, agli ornamenti, ed alla natural bellezza, su tosso rassigurata per Venere, la quale con soavissima voce accompagnata col suono degli strumenti, che s'udivano suonar nella parte di dentro della Scena, cantò, il Madrigal che segue:

Chi negherà corona
Al pargoletto mio? s'al crudo Inferno,
Amare ei non perdona?
Oggi Stige ed Averno
Vede Piuton rafferenar la fronte,
Vedelo Flegeronte
Prender conforto dall'ardor interno.
Dunque petto mortale
Non aggia l'arco, e la faretra a scherno,
Cui sì gran Nume a contrastar non vale.

Non si tosto ebbe Venere sinito di cantar questo. Madrigale, che la nuvola si rinchiuse di nuovo, tornando nella sorma di prima, e cominciando a salir in alto, dalla banda sinistra del palco comparve un carro tirato da due orribili Dragoni, alle cui bocche non mancavano mai nuove siamme. Sopra di esto era Cerere tutta dolente, la qual versando le lagrime dagli occhi con due gran tronchi di pino accesi in mano, andava cercando la perduta sigliuola seguita da molti agricoltori coronati di spiche d'oro, e giunta tanto avanti, che pote esser molto ben veduta dagli spettatori, tirando il freno a suo Dragoni, si sermò cantando con voce siebile si ma dilettosa insieme, quel che segue:

Parte Quarta. In qual alpe, in qual felva or ti ricerco? In qual piaggia? in qual porto? O dell'afflitto cor solo conforto; Ah ben di mia speranza Or cangiato; ah dolor che mi tormenta; Sei tu smarita, o spenta? E che cosa di te creder m'avanza? Certo non piango a torto,

O dell'afflitto cor solo conforto.

Al finir del suo canto, si vide alla parte destra dirimpetto al carro, con maraviglia grandissima dei riguardanti, volar per l'aria la Fama, perciocche ella senza nuvola di sorte alcuna volando, era sostenuta, e portata per l'aria dalle sue proprie penne, e sonando una gran tromba d'argento, parce va, che non una sola, ma un concerto di trombe sonasse insieme. Giunse ella hattendo per l'aria l' ali, a mezzo il Palco, e librandosi in sulle penne cantò con melodia dolcissima i seguenti versi, intramezzando di quando in quando il canto col suono della fua tromba.

Asciuga i pianti, o nell'angosce involta Cerere, io son la fama; Tu sai ben, che per me tutto si mira; E che turto s'ascolta; Oggi il foco d'amor Pluton martira Sì, ch'ei tua figlia invola; Ma dell'alta rapina Cerere ti consola; Dell' Erebo profondo ella è regina; Tutto l'abisso immenso a lei s'inchina, Non turbi tuo pensiero La regione oscura; Cerere, è gran ventura In qualunque contrada un grande Impero.

Poich ella ebbe dato fine alle sue parole battendo l'ali di nuovo se ne volò per l'aria verso la parte 11112pera .

sinistra; sin tanto, che si nascose agli occhi de'riguardanti, i quali rimasero tutti siupidi a cost bella, e maravigliosa vista, e Cevere rallentando nell'istesso tempo il morso a'suoi Dragoni, usci di Scena, la qual in un subito trasmutatasi ritornò all'essere di prima per la rappresentazione dell'O-

Non si tosto ebbero finito gl'Istrioni di rappresentare il secondo Atto della Commedia, che si udi un gravissimo concerto di musici strumenti rintonar il Teatro, e la Scena si vide coperta di sopra, e d'ogni intorno da una moltitudine di nuvole folte chiare, che l'ingombraumo tutta, e'i pavimento del palco in ogni sua parte si vicina, come lontana, anche sin oltre gli ultimi confini della prospettiva (che pareva esfere lontanissima) apparve conv rfo in mare placido e tranquillo, il quale appuntoe là nelle sue più vimote e lontane parti si vedeus pieno di pesci di varie sorti, che andavano ora in questa ora in quella parte guizzando; sopra d'esso, mare s'alzavano ai fianchi della prospettiva dus Sommità di monti alpestri, che sorgevano da una istessa radice, e per l'aria si vedevano volar mille Amorini, i quali con magnetti di fiori, con frutti, con frali, con faci, ed altre cofe simili, pareun che scherzassero con certe nuvolette, ch'andavano girando intorno. Ed in un medefimo tempo dalla sinistra parte del palco si vide comparir nel mare un Toro formato con tanto artifizio, che nonmancavano molti di credere, ch'egli fosse vivo, e che sen' gisse per quelle acque a nuoto. Era quel Toro coronato d'una graziofa ghirlanda di fiori, e sopra il suo dorso portava una Donzella, ch'all' abito ed al portamento mostrava d'essere anzi Reina, che no; la quale tutta timorosa attenendosi con la destra al suo finistro corno, e con l'altra alzan. do il lembo della vesta, quasi che le premesse ch' egli non fosse bagnato dall'onde, andava di quando in quando rattenendo col istessa mano una quanțità di siori; onde avea pieno il grembo, i quali

cadendols di seno, v'andavano spargendo con sua gran doglia per l'onde; ed assissando di continuo gli occhi a quella parte onde ella veniva, si mostrava nel volto tutta dolente, e lagrimosa, perloche subito avvisarono gli spettatori ch'ella sosse la famojo Europa. Poich'ella su giunta nel mezzo del palco per esser donna intendentissima di musica, cantò en gran diletto, e con voce molto delicata, e dolce, i madrigale, che segue:

Cari paterni regni
Ahi duol, ch' il cor mi passa,
Ove vi lascio? Ahi lassa,
A quali strazi indegni
Misera la mia vita,
A quali indegni scherni, ahi son rapita?

Cantando ella con dolcissima armonia queste lagrimose note, che destarono per la pietà le lagrime negli ascoltanti, si scoperse alla parte destra, ed appunto all'incontro del l'oro, una nuvola molto vaga, la quale era tutta coperta dentro, e d'intorno di varj trosei d'uomini, e di Dei, e s'udiva di essa uscire un dilettevole suono di varj strumenti, onde voltatosi ciascuno a quella; tosto videro dentro di essa Amore collocato con bellissimo garbo, ed attendendo gli spettatori a quel nuovo spettacolo, videro scender quella nuvola per l'aere a poco a poco, sino a tanto ch'ella su giunta in parte, donde poteva essere agevolmente veduta da tutti, ed allora fermatasi udirono Amore, che consolando la dolente Europa, incominciò a cantare in questa guisa.

Sgombra l'orror dalle turbate ciglia,
Non contrassi tuo cor tema di morte,
O d'Agenore antico altera siglia;
Al Monarca del Ciel ne vai consorte
E d'alta prole il renderai giocondo,
Appellerassi inestimabil sorte
Col nome tuo parte miglior del-mondo.

Poiche Amore ebbe finito di cantare, e che la fua nuvola traversando il Cielo, ricominciò a salire, sin tanto ch'ella disparve, e che il Toro, sovra di cui era Europa, si mosse per seguitar suo cammino, usci dall'onde una Balena, sopra di cui erasi Glauco a sedere con petto squamoso, e barba, e chioma ispida, e solta, il quale cantò di questa maniera, rimbombando la sua voce in modo, che s'udirono diversi strumenti ordinatamente l'un dopo l'altro replicar in sorma d'Eco da varie parti col suono, i suoi ultimi accenti.

Or che sen va rinchiuso in sorme nove, E sotto sserza per la man d'Amore Mugghia nell'Oceano il sommo Giove,

Accendi, o bella Ninfa, accendi Amore, Non fuggir me, che del tuo viso a i lampi Ognor per entro il sen cresce l'ardore. Ardendo il gran Tonante ogni altro avvampi.

Finito ch' ebbe Glauco di cantare, si ritorno nell' onde, e dalla destra parte del Cielo si vide maravigliosamente uscire un carro tirato da due Pavoni, soura di cui si vedeva seder Ginnone; non era sostenuto questo carro da nuvola alcuna, ma solamente dalla forza dei due Pavoni, che il tiravano battendo l'ali per l'aere, e poi ch'egli si fu (abhassandosi) avanzato tanto innanzi, che si trovo a mezz' aria, fermatosi dirimpetto al fianco sinistro. della prospettiva, dove sorgeva (come dicemmo) nel mezzo dell'onde una sommità di monte; Giunone scoffe alla vista di tutti nell'aria lo scettro, e di subito udissi un terremoto molto grande, al cui rimbombo si spezzò una parte di detto monte, scoprendo una gran caverna, dove si vide Eolo, alto sopra l'acqua del mare per lo spazio di tre braccia, e rivolgendosi Giunone a lui cantò di questa maniera.

E lo, de' miei dolor deh sa vendetta, Donna corre del Mar le vie prosonde;

Che

Che i pregi miei disprezza; Or tu diciogli i venti, agita l'onde; E per tal'opra alta mercede aspetta.

l'oighe Giunone ebbe finito di cantare, Eolo con voce molto sonora, e grande le rispose in questa, forma:

Reina, ovunque il tuo valor m' impieghi,
Impone alta ragione,
Che per me nulla al tuo voler si nieghi.
Venti crescete, venti
Per sì giusta cagione.
Vostro usato suror movete, venti
Indomiti frementi.

E in sul fine di questo canto udendosi un'altro, terremoto, si spezzò l'altra sommità del monte, ch'era dal fianco destro della prospettiva, e videsi là disopra un altra caverna piena di Venti, alcuni de'quali volavono subito, e con impeto molto grande per l'aria, ed in un isiante turbandosi il mare, che prima era tutto tranquillo, si cominciarono alzar l'onde al Cielo, ed in quel tempo isesso il carro di Giunone ricominciò a salire dall'altra parte facendo il suo cammino in modo, che parve ch'essi abbassandosi prima, ed alzandosi poi, sommasse, girando, un cerchio, cosa mirabile a vedere per così stravagante moto. E mentre ella sali, i Venti ch'erano rimassi nella caverna, risposero ad Eolo in questa forma:

Non fien tuoi detti in vano,
Addenseremo i nembi,
E turberemo il grembo all'Oceano,
Vedrai l'onde mugghianti,
E a lor muggiti i liti rimbombanti.

Ma non ebbero si tosto finito, i Venti le lor parole, che la caverna d'Eolo si rinchiuse, e nella più lontana parte della prospettiva, tanto in là, che appena pareva, che vi giungesse la vista, si vide vide comparir l'arco celeste divisato molto vagamente di bellissimi colori, sopra di cui si vedeva seder Iride appunto nel mezzo, la qual poi spiccandosi dallo stesso arco, e battendo le penne, col solo so-scutamento di esse calò perpendicolarmente verso terza con molta maraviglia di chiunque la vide, cantando, mentre veniva volando a basso, sin ch'arrivò a nascondersi nell'onde, come segue:

Venti, che fieri in volto,
E rigonfi le gote,
Avete omai vostro suror disciolto;
Giove, che ruona, e l'universo scote,
Varca il mar amoroso;
State, o venti, a riposo,

Alle quali parole i Venti col medesimo concerto di prima, risposero nella forma, che segue:

Non sia contra il Signor il servo ardito Onda per noi non sorga, Nè pur perceta il lito,

Ed in subito tornando i Venti, ch'erano sciolti alla caverna, si rinchiuse il Monte, e tranquillossi il Mare, mutandosi poi la scena nel suo primo es-

fere per l'Opera.

Al finir del terro. Atto della Commedia, rintonando il Teatro un'armonioso e gran concerto di
musica, si vide in un istante tramutar la Scena,
e divenir tutta balzi, dirupi, e burroni di monti
orridi e spaventosi, pieni d'oscure e tenebrose grotte, che rendevano terrore a riguardarle, e per entro a quelle caverne si vedevano Orsi, Tassi, Ghiri, ed altri animali addormentati. E mentre le
viste evano intente a riguardar una solitudine cosà
orrida, ecco che dal sianco sinistro della prospettiva
si scoperse Mercurio, il quale rotando per quell'aere solitario, e sosco con suoi talari, discese un pergo a basso, e sermandosi poi in sull'aria all'incon-

Parte Quarta. 89 contro d'una caverna tenebrosa, dentro, e fuori circondata di sterpi e di spine, qual'era nel destro sianco d'essa prospettiva, cantò come segue:

Amica de gli amanti
Notte, che con orror d'umidi veli
La terra adombri, e i Cieli;
Sali a'campi stellanti,
E doppio spazio colassu dimora;
Questo è di Giove impero,
Cui per tal modo Alcmena oggi innamora,
Che a ssogar suoi martiri
Tenebre lunghe ei brama;
Non han freno i desiri
Di che per gran beltà si strugge, ed ama.

Alle prime parole di Mercurio si vide uscir da quella caverna un'orrore, che ingombrava l'aria intorno, e la notte si-scorse sopra un carro stellato, tirato da un caval negro, ed un bianco venirsene fuori; e poiche Mercurio ebbe finito di cantare, e che si volfe con suoi talari, rotando in Cielo, cominciò ella a levarsi con quel carro in alto, sempre annegrando l'aria, dond'ella paffava, e dietro a lei si vedevano, scaturir da quelle caverne vari sogni, e fantasme, che di mano in mano se n'uscivano fuori sopra diverse nuvolette, le quali erano a vederle tutte simiglianti ad un folto, e denso fumo, e tra le altre, una se ne vide alquanto maggiore, e più vicina ad esso carro, in sulla quale era Morfeo, Forbetore, e Fantaso, che cantavano con esso lui in forma tale:

Forza immensa d'Amore,
Che porre in petto Giove ei non paventa
Ismisurato ardore,
E così sortemente egli il tormensa,
Che non volgerà Febo il carro intorno
Nè sia diman che riconduca il giorno.

Mens

90 Mentre così cantavano, il carro della notte s'andava approssimando al Cielo; e nascondendos allera tutti i torchi, e gli altri lumi, che illeminavano il Teatro, si vide in un'issante quell' aria divenir tutta negra, e tenebrofa, e su nel Cielo splender la Luna, e sfavillar per ogni parte lucidissime. stelle, tanto simiglianti al vero che ingannarono la vista di chiunque le vide; e mentre che essa notte formontò dentro al Cielo, apparvero sopra una gran navola le tre Parche, che con grazioso concerto cantarono i seguenti versi:

Per la strada infinita, Stame di mortal vita Non vide a questo, che ressiamo eguale, Nè meraviglia vide Al mondo mai, qual ei vedrà d' Alcide. La forcita di Lerna, e d'Erimanto, Il fier mostro Nemeo, Lo smisurato Anteo. Dell'alto Eroe celebreranno il vanto, Celebrerallo Atlante, Che verrà men fotto il gran Ciel stellante. Stirpe d'almo valor cotanto altera,

Deh che sferza i destrier Febo immortale

In van per l'Oriente. In van per l'Occidente, Ne' dì futuri rimirar si spera. Vedralla il Mincio allora Che avrà suoi Regi dalla nobil Dora.

In ful fine di questo canto si vide della più lontana parte, e nel mezzo appunto della prospettiva, comparir da basso un carro d'oro tutto rifplendente, portato in alto da due grandi Aquile, le quali mostravano l'aspetto loro in faccia agli spettatori, e sopra di esso si vedeva Giove. Questo carro spiccatosi da terra andò sorgendo con bellissima maniera verso il Cielo, volgendosi ora a destra, ed ora a sinistra, e Giove in tanto cantava,

Parte Quarta. 92 salla forma, che segue, essendo replicati due volta i suoi ultimi accenti a guisa d'Eco, dalle voci di persettissimi Musici.

Sorga l'Aurora, e sian tranquilli i mari, Corrano in Ciel sereno aure giojose, Dipingansi di sior le piagge erbose, D'Amore ogni onda mormorare impari; Sorga l'Aurora, e de'passati orrori Il mondo si ristori.

Fra tanto, che Giove cantando s'ergeva col suo carro verso il Cielo, sotto l'istesso carro, e nelle più infime parti della prespettiva, si vedeva spuntar a poco a poco l'Aurora, la quale appunto pareva, che allora mandasse i suoi raggi fuori dell'onde, e che cominciasse a rischiarav là d'intorno le più basse parti dell'aria, ed avanzandosi di momento in momento sopra l'Orizzonte, distese in modo i suci splendori, che fece sparir ad una ad una tutte le stelle; le quali mentre cominciarono a sparire, si vide per artifizio dell' Ingegnero, nell'aria una gran Cometa con lunga coda di fuoco ben formata, che si dubitò nel Teatro, che in quella parte si fosse accesso, accidentalmente il fuoco, e che quella tela ardesse, onde gridarono molti ad alta voce, che si dovesse estinguere, ed intanto avanzandosi il giorno, illumino la scena, la qual poi tramutossi per la Commedia nell' effer di prima.

Poiche il quarto Atto della, Commedia ebbe il suo sine, vidissi una grande, e dilettevole sinsonia di dolcissimi strumenti, e la Scena si vide tutta conversa in boschi foltissimi d'alberi, ed in colline tutte verdeggianti, sopra le quali si scorgevano Palazzi, Torri, Castelli, ed altri edisizi, e ne'lor sianchi diverse sonti, che mandavano suori ben mille ruscelletti d'acqua, che correvano precipitosamente al basso, ed oltre il consine della prospettiva si scoperse una gran nuvola, sopra di cui erano molte Ninse boschereccie con abiti bellissimi, tut-

te adornate di frondi, e di fiori; e con vari strumenti in mano, che sonati da esse formavano una
dolcissima armonia; e non si tosto alzossi questa nuvola da terra che se ne videro levar due altre,
l'una alla destra parte della prospettiva, e l'altra
alla sinistra, in una-delle quali erano le Ninse
Najadi, e nell'altra le Napee con abiti così distinti,
che di subito surono riconosciute; ed alzatesi queste
al pari della prima e dove erano le Driadi, poiche
furono in parte alquanto eminente, cominciarono a
cantare quando alternamente, e quando tutte insieme, con dolcissimo concerto le parole che seguono:

Ornate i crini, i puri seni ornate,
Fra la beltà del Cielo
Oggi sarem veder nostra beltate;
La bella Ebe si sposa;
E' da gioire alla stagion giojosa.
Oggi lasciamo i monti,
Oggi lasciamo i prati,
Oggi lasciamo i fonti;
Così comanda Giove,
Vuolsi ubbidire a chi governa i fati.

Nel fine di questo canto apertosi nell'ultima parte della prospettiva il Cielo, si vide là dentro un bellissimo riposto, o credenza, che vogliam dire, in parte molto bene esposta alla vista de riguardanti, tutto pieno di vasi d'oro, e di gioje, che percosti da'lumi ch'erano là dentro nascosti, abbagliavano col loro splendore gli occhi altrui. Sotto detto riposto era apparecchiata una ricca mensa: dove era Ercole, ed Ebe a-convito con Giove, e d'intorno ad essa potevansi vedere molti Dei, che servivano ad essa mensa, i quali di concerto cantavano le seguenti parole:

Dopo domati i mostri,
Dopo lunghi sudor d'aspro cammino;
Dopo vegghiar, dopo gelar al fine,
Quì ne superni chiostri

Parte Quarta.
Ercole di mortal fassi divino.
Volgansi a lor salute
Dunque gli umani ingegni,
L'immenso ben de'sempiterni regni
E' premio di virtute.

Mentre che questi Dei cantavano, e che le nuvole suddette salivano in alto, videsi uscir pian piano
dalle strade, che dividevano quelle colline, e da
quei boschi sei uomini vestiti alla Greca di concerto, con bellissimi corsaletti, e con superbi cimeri
sopra elmi d'oro concertati coi vestimenti loro, i
quali guardavano con maraviglia il cielo; avevano
questi nella desira mano una palla d'argento per
ciascheduno legata eon una catena d'oro alquanto
lunga al braccio, e nella sinistra alcune targe all'
antica; e poiche gli Dei ebbero sinito il loro concerco, s'udirono molti strumenti suonar nel Cielo un'
aria da ballo, e le Ninse cantar a quel suono sopra le nuvole i presenti versi.

Appena gli occhi aperfe Il figliuol si possente Del grande Ansitrione, Che assalto egli sossersi Da gemino serpente, Cui sospingea Giunone.

Finito questo canto, gli strumenti ripigliarono a sonar l'aria di ballo, e quei sei movendosi danzarono molto leggiadramente, e percotendosi con quelte palle, che avevano in mano con bel garbo in varie maniere, parevano imitare quel giuoco, che su istituito negli Olimpi di Ercole. Ritiratesi poi sul sin dell'aria, tre nell'una parte, e nell'altra scena, le Ninse su nuov'aria di suono ripigliarono così il canto:

Polcia crescendo gli anni AlPer gravosi sentieri Mosse mai sempre il piede mai antiRime del Chiabrera
Ebbe non lievi affanni
Atterrando i destrieri
Del crudo Diomede

E in sul fine di quesso uscirono altri sei pur vestiti alla Greca, ma però con disferenti colori dai
primi, quali avevano in mano archi e saette, ed
avendo quelle Ninse ripresa una nuova aria di ballo, presero anch'essi a ballar a quel suono con molta leggiadria, mostrando di tirarsi in varie maniere diversi colpi di saette, le quali erano però in
modo accomodate, che la lor cocca non usciva mai
dalla corda, ma solamente s'udiva quello strepito,
che sa la saetta nell'uscir dall'arto teso; e sinita
l'aria, si ritirarono in ischieva con gli altri sei
dividendosi anch'essi a tre per parte, e le Ninse a
nuovo suono ricominciarono così.

Ravvivò la conforte
Che era venuta a morte
Al regnator Fereo,
Traffe l'augello a morte,
Che divorava il feno
Del vinto Prometeo.

Calando tra tanto da quei monti sei altri pur con abito Greco di color diverso dall'altre due quadriglie, e con le spade ignude nell'una mano, e nell'altra hellissime targhe, al vipigliar di un'altra aria dopo il suddetto canto ballarono una bellissima moresca, schierandosi dipoi anch'essi con gli altri E mentre le Ninse cantarono le seguenti parole:

Vinse laggiù sotterra

Di Cerbero i surori
Guardia dell'atro Inserno:
Or dopo tanta guerra
D' Ambrosia almi liquori
Bee sull' Olimpo eterno:

Uscirono di quei boschi altri sei, che furono gli ultimi con abito simile, ma non dello stesso con e con

è con l'aste inargentate nelle mani, le quali avevano le mazze nelle lor cime simili a quelle che veggiamo portar i Turchi, secero questi un altro balletto differente sì, ma non men bello degli altri, con varie partite di leggiadra moresca; e sermatisi poi mentre le Ninse seguitarono quesi ultima sanza.

Ch' ei su nel Ciel ascende
Fra rischi acerbi ed empi,
Sia cara rimembranza;
L' oro nel soco splende
E tra' perigli e scempi
Nostro valor s' avanza.

Finita ch' ella fu, si mossero tu!ti ventiquattro; cioè dodici per parte facendo un' altro balletto molto bello, e grazioso, intrecciandosi insieme in varie guise, così rappresentando la sorma di una battaglia non meno spaventosa per la sierezza de' colpi, che si vibravano l' un l'altro con l' armi nude, che bella per l'ordine, col quale molti intrecciamenti spiccando leggerissimi salti, sparirono di scena, che in un subito ritornò nell'esser di prima

per la continuazione della Commedia.

Nel finir poi l'altime parole d'essa Commedia, nella parte del Teatro che era dietro alle spalle degli spettatori si videro d'improvviso balenar alcuni lampi, ed in un tempo si udi un tuono tanto grande, e tanto spaventevole, che gli spettatori credettero che egli sosse veramente tuono naturale, cagionato da turbazione di tempo, e che qualche solgore sosse dalla regione dell'aere caduta a terra, onde volgendosi tutti indietro, verso quella parte, d'onde si erano veduti i lampi, udirono molti colpi di saette e rinnovandosi il tuono con maggior rimbombo di prima, quasi che la procella sosse vicina, gl'Isrioni si ritirarono dentro la scena, ed in un momento si vide il palco converso in un Mare siero, e tempessos, e l'aria piena di spaventosi ed orridi

nempi; da'quali uscivano ad ora ad ora minacciosi lampi, e non molto andarono questi nembi girando per l'aere, che cominciarono a versar una grossa e ruinosa gragnuola, con impeto così grande, che sbigottiva i riguardanti. Ora mentre che il Mare co'l suo maggior impeto mandava l'onde in alto, e che di lassù fra tuoni, e lampi cadeva orribile tempesta, sì che pareva, che ruinasse il mondo, ecco che là nel mezzo del Mare comparve Nettuno sopra il suo carro tirato da due Cavalli marini, il quale percotendo col suo tridente quell'onde irate, sece acquetar il suror del Cielo, pertochè cessando i tuoni, e la tempesta, ma però veggendosi di quando in quando qualche picciol lampo, egli cantò di questa maniera:

Alla beata etate,
Che il largo Ciel destina,
Del Mincio all'alto Rege,
Ed all'alta Regina,
Mal convengoni in Mar l'onde turbate;
Onde il furor cessate,
Solo increspate a mormorio di vento
Il mansueto seno, onde d'argento.

E mentre che Nettuno cantò i sprascritti versi, vidersi molte Nereidi andar per quell'onde a nuoto, le quali a poco a poco s'andarono rendendo placide, e tranquille, talche quando Nettuno ebbe sinito di cantare, erasi fatto il Mare tutto quieto, ed allora dalla destra paste della Scena comparve Zesiro nell'aria, con la testa, e con l'ali coperte di vari fiori, sopra una nuvoletta, dalla quale andava cadendo certa pioggia gentile a guisa di rugiada, ed arrivato che su a mezz'aria cantò i versi, che seguono:

A che fulmini, e lampi, A che, nembi piovosi, Oggi scorete sì dell'aria i campi? Del fortunato Mincio a'regi Sposi

Non

Non consente il destin, che venga meno Grazioso screno.
Aspra famiglia dell'orribil Verno,
Omai di qui prendete essito eterno.
Qui vuol il Ciel che eterna si raggiri.
Amabilissim'aria di zassiri.

Partendo Zesivo in sul finir del canto si rasserenò il tempo, ed apertosi il Cielo dall' uno all'altro lato della prospettiva, si videro là dentro gl'infiniti Dei, già descritti da Marco Varrone, nella lor gloria, con tant'oro, tante gioje, e tanti splendori, che ora cosa sopra ogni uman pensiero bellissimo a vedere, e là nell'ultima, e più interna parte di detto Cielo, che pareva lontana quanto può portar il guardo, vedevasi quasi una gran ssera d'oro piena di tanto splendore, che mal si poteva dissinguere quel ch'ella fosse, la qual andava senza intermissione alcuna sempre rotando, e di là dentro si udiva uscir un'armonia veramente soquissima, con voci, che parevano propriamente celessi, le quali cantavano l'infrascritte parole:

Stelle se mai pioveste

Alme virtute in terra, e se giocondo A'vostri raggi mai divenne il mondo, Secolo vien, che del favor celeste Interamente è degno;
Dassi del Mincio al Regno Sangue real, che di gentil costumi Farassi specchio a' più samosi Eroi;
Questo nel Cielo è certo,
Stelle benigne, or voi
Di sì gran sangue secondate il merto.

Or mentre gli Spettatori stavano intenti a mirar tanta gloria, e ad udir quella celeste melodia, atto quel Cielo venne avanzandosi a poco a poco sin' ottre alla metà del palco con tutti quelli che gli erano sopra, mostrando di farsi tanto più amno, e spazioso a' riguardanti: mentre si moveva Chiabrera Parte IV. in quella maniera, si vedeva ogni sua parte girar con moti contrari in varie guise, con incredibile supere di chiunque il vide. Intanto essendosi posto fine al celeste canto, spiccandosi dall'estremità di suori del Cielo, la Letizia accompagnata dal Riso, dal Gioco, dalla Ricchezza, e dalla Bellezza, che sonavano vari strumenti, se ne calò con maestà verso terra cantando di questa maniera.

Assis in aura sede
Mi albergo in Cielo, e tra l'umane genti
Ben rare volte occhio mortal mi vede:
Con gli uomini dolenti
Non può sar la Letizia unqua soggiorno:
Ma da giri lucenti
Mi chiama a sar con voi gioconda stanza
Valor d'incliti Regi
Che degli Dei superni hanno sembianza.
Or dunque al mio venire
Apprendete mortali
L'arte ignota sra voi del ben gioire.

Esì cantando calatasi a basso, comparve sopra un'Isola, che si scoperse in mezzo del Mare al
eessar della tempessa, da una parte un coro di sei
Ninse, e dall'altra uno di sei Passori, con bellissmi abiti, e molto ricchi, e con bellissime faci in
mano, i quali al suono degli strumenti, che su in
Cielo sormava un'aria da ballo, secro su quell'
Isola un grazioso balletto, gettando di quando in
quando siamme odorate in ogni parte della Scena
in segno di nozze, ed accompagnando il Coro celesse il suono, e il ballo col canto de'versi, che seguono, movendosi intanto quell'onde con placidissimo moto.

Da quel dì, che l'auree strade Fra rugiade Corse in Ciel la vaga Aurora, Non siorì real Donzella

Saggia, e bella, Come lei, ch' orna la Dora. Come lui, che al Mincio l'onde Fa feconde, Ogil. 1.1 attitute in Non fiori real Garzone: Da quel dì, che in Oriente Sì dolente Lasciò l'Alba il suo Titone Or ne' regni d' Anfitrite Meno udite Sian le voci lufinghiere, Onde Teti umida Dea ... Già vincea Le bellezze al mondo altere E via men dibatta l'ali

Tra mortali

La sì chiara alta memoria, Onde il Teffalo Peleo Far poteo in

Lungo scorno all'altrui gloria. Che sia poi, s'unqua si vede

Sorto erede Di corone inclite tante? de l'ordine les de Ca Che s' ammira possolob an then then the

Con dolor del Frigio Xanto.

Nel fine del ballo i ballarini fecero riverenza a Principi, e nell'istesso tempo uscirono gl' Istrioni a far il simile; chiamandesi ancora tutti quelli del Cielo, e si diede fine all' Opera.

Discorso sopra il Sonetto del Petrarca

Se lamentar augelli, o verdi frondi,

Del Signor

## GABBRIELLO CHIABRERA.

SE lamentar augelli, o verdi fronde Mover foavemente all'aura estiva, O roco mormorar di lucid'onde S'ode d'una fiorita, e fresca riva;

Là 'v' io seggia d'Amor pensoso, e scriva, Lei, che il ciel ne mostrò; terra nasconde; Veggio, ed odo, ed intendo: ch'ancor viva Di sì lontano a' sospir miei risponde.

Deh perch' innanzi tempo ti consume?

Mi dice con pietate: ah che pur versi

Dagli occhi tristi un doloroso fiume?

Di me non pianger tu, ch'i miei di fersi Morendo, eterni, e nell'eterno lume, Quando mostrai di chiuder gli occhi, apersi. Gio: Vincenzo Vercellino, e Gio: Battista Forzano.

V. Onde, e dove Signor Gio: Battista? F. Jeri venni di Genova, questa mattina fui adorar la Madonna Santissima di Misericordia, ora io cercava a cafa il Signor Chiabrera, ma non è vero, che io ve l'abbia trovato; ecco onde io vengo; dove mi vada non mel so. V. Il Signor Chiabrera non è da cercarsi in Casa a quest'ora; egli dee essere a Siracusa . F. Come Domine a Siracufa? già ben vecchio fa così fatti viaggi? V. Non è questa, che io dico Siracusa di Sicilia, ella è Siracufa di Parnoso. F. Non apprendo. V. Dirovvi . Voi sapete ov' era la Chiesa di Santa Lucia sulla strada di S. Jacopo; quella che era già vecchia h è abbattuta, ed essene murata un'altra alquanto maggiore della vecchia, rimafe un poco di ruina fopra uno scoglio. Il Signor Chiabrera ha di muraglia recinto quel luoco, ed hallo partito in picciolo giardinetto, ed in picciola Cameretta, dalla quale si passa in una loggetta, ed in un poco di Galleria. F. Deh perche gli venne vaghezza di si scarse abitazioni? V. Perche le condizioni del picciolo luogo non sono ne picciole, ne vili; la Chiesa lo guarda dal vento tramontano, siccbe il verne non vi può esfer freddo, ed essendo sposto al mezzo giorno per la logget. ta entra il Sole, e favvi l'aria tepida soavemente; ma per la stagione del caldo godesi il fiato de venti marini, il quale rinfresca alcuna volta soverchio; giungete che è sulla via di S. Jacopo freauentata da Cittadini , e da uomini in villa per modo, che slavvisi solitario, ed accompagnato, com' altri vuole . F. Voi me lo rappresentate sì fatto, che mi prende voglia di più intenderne. V. L'avanzo diravvelo l'occhio; andiamo colà, troveremovi il Sig. suo; se non vi dimorasse, ho meco la chiave; perchè di suo buon grado posso entrarvi, e soggiornarvi a mio talento. F. Andiamo ,

mo, ed anco di buon passo: veramente è bella que-Na veduta di Mare. V. Già sapete, che i Poeti cantano Venere effervi nata, effi non in vano il cantano. F. I Piani di Lombardia non si vergognino di esser vinti; e queste sono pianure moven. tis; ne giammai l'occhio a lor ritorna, che le trovi quelle medesime. V. Ora siamo giunti, io aprirò, perche il Signor Chiabrera non c'è, egli dee esfere alla Villa di Leggine : mirate, eccovi Genova, che ci si mostra manifestissima; mirate, tutte. le vive, e tutti i capi delle montagne; mirate barche, che veleggiano, e che vogano; ma entriame nella flanza; già non credo che desiderate più lume; qui sulla sera luce come di bel mezzo giorno. F. Per verità che sì fatto scoglio non noteva meglio adornarsi; Sédiamo, e confortiamoci. Ma che fogli sono sul Tavolino? non so, nome di Autore non si legge; ben veggo scritto, Discorso soura un Sonetto del Petrarca. F. Questa Scrittura darà compimento al nostro diletto. V. Veramente il Sig. Chiabrera de componimenti volgari non suole tenere i volgari; qui ambedui non possiamo leggere; uno legga, e l'altro ascolti. F. Io sarò l' uditore; pershe la mia vista incomincia a farsi fievole. V. dunque incominciero. F. Jo ve ne prego. V. Udite.

Condottomi in questo luogo, io non so, Signoria se la presente azione debba essermi cara, o discara, e se la mia memoria doverà rimanermi gioconda, o no; veramente essere posto in seggia dessinata ad uomini chiari per favellare è grande onore, ed essere ascoltato da persone d'ingegno, e d'intelletto sublime via più; ma queste condizioni avrebbono sorza, quando io potessi tanto, o quanto accompagnarle; certo io non ho per lo spazio della mia vita tentato d'onorarmi in si satta maniera, nè altrettante parole ho satte in prosa gianmai, che dunque posso io aspettare per l'esercizio di un'arte, la quale io non appresi? ed è vero che la vostra singolar gentilezza perdonerà le mie colpe, ma senza dubbio il vostro alto sapere vienamente.

le comprenderà; e per tal modo le cose, che ad uomo esercitato in questi affari darebbono coraggio, ai miei pari possono dare spavento: non pertanto io voglio fare a me medesimo, e di buon grado pormi in quello arringo: la voltra vaghezza di fentirmi farà scusa della presunzione, che potesse oppormis; e qual colpa di villano costume uguale alla mia, s' io non avesti ubbidito? Sosterranno dunque le S.S. V.V. per brevissimo spazio la noja di udire un uonio, che parla non perche sappia parlare, ma perche fu preso da desiderio di servire; ed è in que-Ro luogo non per torlo a chi con tanto valore l'onora, ma per doversi pregiare della ventura di esfervi potuto venire, e di questo non più; ben dirò due parole sopra la materia del mio discorso. So, Signori, se fossi esperto d'alcuna scienza, vi porterei all' orecchie alcun foggetto, onde poteffero to S. S. V. V. adornare la sublimità del loro intellete to, ma io ho speso gli anni negli orti delle Muse sulle pendici del Parnaso, e però tenterò di ricrearvi con la dolcezza d'alcuna leggiadra poesia, e non sarà fuor di ragione: già i secreti del Liceo, e dell' Accademia sogliono qui manisestarsi ad ciomini, i quali sono adottati dagli Aristoteli, e dagli Ippocrati; dunque richiamando la mente vostra da quelle cime, io condurolla a ripofarsi tra la soavità delle Muse; e perche tra' nostri Poeti niuno ce ne ba, il quale abbia più grazia con gli animi gentili, che il Petrarca, a lui m'appoggiero; e perche, secondo l'universale sentenza, egli avanzò se medesimo nella seconda parte delle sue Rime: tra queste io ho scelto un Sonetto, ed intorno lui anderò ragionando quanto la fievolezza mia confentirà. Il Sonetto è questo:

Se lamentar augelli ec.

Per ben conoscere il Petrarca come Poeta innamorato cantò dirittamente in sì fatti versi, parmi che sia bene cominciare di qui; Signori hassi per

Rime del Chiabrera costante, che Amore sia desiderio di bellezza, ma quefto si fatto desiderio non può divenire Amore fenza l'ajato della speranza, che prende un'anima di goderla: ma se veduta una cosa bella svaga di possederla pareggiatasi seco spera di farla sua, e poterla godere, allora il sì fattamente desideroso, à. e vuosi appellare innamorato, e perche io favello d'Amore per intendere i consigli di Poeta innamorato, io confermerò i miei detti pari con l'autorità de Poeti. Non credo, che si legga Amore niu famosamente cantato di quello di Medea, e di quello di Didone; certamente Apollonio Rediano dice, che il Colco nel Palagio di Aeta a maraviglia splendea Giasone di bellezza, e che Medea nascostamente guardandolo infiammavasi, ed usciva di se medesima; ma Virgilio canta, che alla presenza di Didone Enea apparve di persona, e di faccia sembiante a gli Dei, cotanto Venere sua Madre avea compartito di bellezza alle chiome, ed allo splendore degli occhi: ecco come due chiarissimi Poeti rappresentando l'innamorarsi di due Reine celebratissime. ne danno cagione alla bellezza; ma quanto appartiene alla speranza, dice Virgilio, che Anna favellando a Didone, diede con sue ragioni speranza alla mente dubbiosa, e la quale era tra due, di che ella prese risoluzione di amorosamente trattare quello straniero, e peregrino Barone

Spemque dedir dubiæ menti.

Son le parole del gran Poeta in quel luogo; condotto a questo termine l'affetto amoroso dal desiderio, e dalla speranza egli sale al colmo, e diviene perfetto per la forza di un perpetuo pensamento il quale sempre girasi intorno alla bellezza desiderata; questo siero pensamento non mai discompagnato dall'amante appo Virgilio ha nome di cura.

At Regina gravi jamdudum saucia cura.

Leggiamo nel principio del quarto ed altrove:

Non licuit thalami expertem fine crimine vitam

Degere more feræ? tales nec tangere curas?

Ed altrove:

At non infelix animi Phonissa nec unquam
Solvitur in somnos, oculisve aut pectore, noctem
Accipit.

E dando ragioni di si grave vigilia egli soggiunge Ingeminant curæ.

Ora per tal guisa vinta l'anima amante shandisce da se tutte l'altre rimembranze; ed alla desiata bellezza rivolgesi con tanta sua sorza perpetuamente; non mi lascia mentire. Teocrito, il quale sa dire a Contadinella innamorata, che tuttoche il pelago tacesse, e tacessero i boschi, non taceva il juo cordoglio, ma distruggevala un fuoco per colui, che lei dispregiava; lasciasi chiaramente intendere Apollonio Rodiano, il quale canta, che Medea arfa per la bellezza di Giasone non prendeva sonno per la notte profonda tuttoche anco ana Madre soglia chiudere gli occhi dolenti sopra i cari figliuoli sepolti; e se pure insievolita dagli affanni un'anima innamorata si luscia in possanza del sonno non saper tutto questo partirsi da diletti pensieri, e non si diporta sognando dalle sue cure. Narra Omero, che stanco Achille per la caccia da-ta ad Ettore, al fine chiuse le palpebre; ed allora Patroclo gli si fece vedere con quegli occhi splendidi, con quelle vesti usate, e con quella usata sua voce, ne solamente gli apparve, ma seco fece querela, e seco tenne un breve ragionamento; ne tace Virgilio di questa passione si grande, ma ci racconta che Didone vagheggiava, ed udiva Enea, quantunque egli foffe lontano; dice ch'ella vi pen-Sava

sava ad ognora sopra la fortezza di quel Cavaliero, e sopra la nobiltà, che nel petto le erano impresse le sembianze, e le parole di lui, afferma
maravigliando, che in obblio eran poste le Torri, ne
si provedeva all'armi, ed i Poeti, e le muraglie
zimanevano addietro.

Pendent opera interrupta, minæque Murorum ingentes, æquaraque Machina cœlo

Ne è da maravigliare di ciò, perche l'anima innamorata non è vaga di vile, o di popolaresca cofa, anzi e bramofa della bellezza, la quale fecondo l'opinione di grandissimi Uomini, è uno splendore di Dio; ma per non salire tantalto, contenziamoci di dire ch' ella nasce da buona proporzione. delle parti fra loro, e si fatta porporzione non muò, salvo dall' umana ragione, esser compresa. E' dunque divittamente fortissimo il desiderio della bellezza nell' uomo, poiche ella e solamente acconcia ad essere dagli uomini conosciuta, sì fattamente dissero i Poeti, i quali rappresentavano l'altrui passioni nei versi ; ed a loro è diritto prestar fede; essendo di tant'alto intelletto; ma non pertanto maggiore credenza dee darfi a quei Poeti, i quali non l'altrui, ma le proprie sofferenze hanno posto sotto le nostre orecchie; tra costoro luogo. per certo non negherassi al Petrarca per alcuni tempi della vita infiammato, e riarfo d'amore; dunque che dice egli di se medesimo? che provava con me lo trattavano i suoi pensieri? certamente non era abhandonato dalla cura amorofa, anzi vie st selvaggie non sapeva trovare che sempre Amore. non andasse seco ragionando; e perche i peregrini salora posassero, e posassero i naviganti, e gli aratori, ed anco gli armenti, non però a lui fi toglievano i suoi pensamenti giammai, anzi di femedesimo maravigliandosi afferma, che era stanco. di pensare, siccome i suoi pensieri non si stancassego in Laura; ne debbo dimenticarmi, ch'egli la-(cià

fciò scritto, che perche miraffe mille cose filo, ed attento, nondimeno una sola Donna mirava, ed il suo viso. E però scorgendo il mondo sulla primavera, rimembrava di Laura, come di giovinetta, scorgendolo sull'estate rimembravasene come di Donna, che fi avanza Se cogli anni; scorgendo l' Autunno rimembravassene come di Donna su suoi perfette giorni, che più? se guardava talora levarfi il Sole vedea il lume di Laura apparire, se tramontarlo, vedevalo dipartire: e per non fare lungo ragionamento, egli canta, che nell' acqua chiara, 'e nell' erba verde, e ne' tronchi degli alberi, e nelle nuvoa le la vagheggiava. Ecco alle S. S. V. V. ritratto. Amore per le parole del Petrarca, uomo ottimamente sperto della sua qualità, non diversamente da quello, che Virgilio, ed altri Poeti ce lo ritraesfero: ed una cosa voglio soggiungere, ed è, che se per forza d'Amore il Petrarca e da vicino, e da lontano in ogni cosa vedeva la Donna desiderata. benche veramente non la vedesse, non des strano parere, che più per forza d'Amore non udendola l' udisse, e che nelle straniere voci egli ascoltasse la voce di lei; non può dico strano parere, non certamente, e che? non è tanta la forza d' Amore sopra le orecchie, quanta sopra gli occhi degli innamorati? ne sia chi si faccia all'incontro, e dica, questi pensamenti si fanno, ed è ragione che si credano di un' amante, mentre la desiderata bellezza dimord nel mondo fra gli uomini; ma tolta di questa vita, ma spenta, non è da darsi ad intendere, che più se ne tormenti l'anima, e segua le vaghezze sue quasi vaneggiandone for sennata. Io, Signori, non sono in feola di filosofanti, discorro piacevolmente con intel-Letti non meno sublimi, che gentili, e spongo i versi di un' amoroso Poeta, e però rispondo, e la mia risposta s'appoggia alla gran fama di Virgilio; egli nel sesto libro trascorrendo le regioni, ove i trapasfati di vita fanno foggiorno, e ritrovati coloro,

Quos durus Amor crudeli trabe peredit: Soggiugne.

Curæ non ipsa in morte relinquunt:

Qui, dico, argomentando, se si accetta che uno tra morti mantenga la passione sossenuta per un vivo: perchè un vivo non manterrà la passione sossenuta per un morto? può dunque cantare il Petrarca.

Se lamentar ec. Veggio, ed odo, ed intendo, ec.

Ma che udiva, e che intendeva di lei? egli dice che intendeva le risposte, ch'ella faceva a' suoi fospiri; cerchiamo dunque di che fossero i sospiri del Petrarca, e quindi intenderemo come fatte fofsero le risposte di Laura; di che sospirava il Petrarca, e di che, Signori, dee sospirare l'innamorato, a cui sia la Donna amata venuta meno per morte? senza dubbio il Petrarca nelle sue Rime duolsi per lo danno fatto a lui, e per lo torto fatto a Laura; i suoi danni erano gravi, il perchè in un punto privossi di tutte le dolcezze, che per lo spazio di vent anni avea per varie maniere raccolte dalla bellezza di Laura: sì non, meno perchè Laura gli si tolse in su quel tempo quando menomando la gioventù a lui promettevasi vita più domestica, e compagnia di lei più familiare. E veramente, Signori, era gran danno perdere una donna, da cui traeva infiniti conforti: ma maggiore fu perderla in quella stagione, quando più grandi, e più desiderati dovea goderli; questa acerbità di stato mise tanto cordoglio nel Petrarca, ch' egli divenne un' animale silvestre, che quanto vedeva, e quanto ascoltava, eragli noja: erasi tanto caricuto di pena. che non zefiri, non fiori, non usignuoli lo consolavano punto, ne perche ridessero i prati, a si serenasse il Cielo, o si rallegrasse Giove, egli si rallegrava giammai; di tanta disavventura afflitto so-Spiraspirava il Petrarca, ed a' suci si satti sospiri Laura risponde; ma, Signori, risponde per modo, che quasi non fa, salvo biasimarlo, siccome sospiri senza cagioni sormati, e come non degni della ragione di un'uomo.

Perchè innanzi tempo ti consume?
.... Ah che pur versi
Dagli occhi tristi un deloroso siume?

Cost diee ella, e pare che non voglia, salvo col condensarlo, risvegliare il suo intelletto. E per vero dire, ove è ito l'intelletto del Petrarca? uomo oltre i cinquant'anni di sua vita ammirava che si morisse era si nuova in quel tempo l'usanza del seppellire? tanto avea studiato, ed era ignorante della fragilità della vita? O durando Laura, egli maggiori avrebbe raccolti i conforti amorosi, dunque doveasi a lui privilegio di godere persettamente? questa terra, che per ciascuno è regione di pianti, dovea per lui tornare in regno di gioja? Forse, diremo, potea scusarsi del sospirare, ed assermare, che non per se, ma per Laura spandeva sospiri, cioè ch'ella innanzi tempo era tornata nel suo paese, ed alla par sua stella, ch'ella s'era perduta.

Dell'età sua più verde, e più fiorita, Quando Amor suole avere in noi più sorza.

Tutto ciò è vero, ma chi avealo cossituito giudice sopra ia misura del viver umano? Laura poteva vivere più lungamente? ed io dico ch'ella poteva anco morire più tosto; perchè dunque non dar
grazie di ciò, che s'era a lui conceduto, anzi che
far querela di ciò, che gli si toglieva? Vivamente gli si fa sentir Laura; o Signori, Di me non
pianger tu; Chi vede, o Petrarca, uno storpiato
piangere sopra la ventura d'amico, che si risana?
qual nocchiero nella procella si attrista sopra il diletto navigante, che si chiude ne i porti? Di me

non planger tu; Vivere non è quello, che ne mena a morive; anzi è quello, che ne mena a mai sempre durare: a tale flato io trapassando son pervenuta, e però di me consegnata all'immortalità non pianger tu rimasto sotto la falce della morte; il mondo è campo di battaglia, vi si combatte in forle di vincere, e di esser vinto: ma qui nel cielo non si mira, salvo trionfi, e però di me riposta tra le palme della vittoria non pianger tu confinato tra i pericoli della guerra. Di me non pianger tu, che miei di ec. Il Sole, onde tanto voi mortali prendete conforto, non tramonta ogni sera? non vi lascia la metà della vita in tenebre ? io all'incontro godomi un lume, il quale nè sorgere, nè sa tramontare; e auando in questo apersi gli occhi, io non gli chiusi a cotesto vostvo; fa inganni, feci sembiante, mostrai di chiuderli; ma veramente gli apersi, e perciò di me non pianger tu; di me eternamente luminosa, di me fornita d'immensa contentezza; di me finalmente divenuta beata : non pianger tu mio fedele, tu che cotanto m'amasti, tu ti trasformasti in me perfettamente. Di me non pianger tu: Qui pareami, Signori, e per ventura può alle S. S. V. V. parere, che questa Damigela la Francese voglia troppo altamente governare l'anima del Petrarca, e togliendolo affatto datte passioni umane, e disumanarlo. E quando su, che sopra i cari sepolti non si spendessero lagrime, e non si traessero quai ? Forse il Petrarca , come Poeta , non ben configliossi rappresentandola cost severa alla mente de Lettori; certamente Virgilio volle che Evandro mostrasse grave cordoglio sulla morte di Pallante suo figliuolo, e che Anna acerbamente fe querelasse alla zovella di Didone sua Sorella uccilasi. Omero stimo ben fatto, che sopra il corpo di Ettore piangesse Priamo, Eccuba, ed Andromaca; e per Patroclo si dolfe, non che altri, ma Achille medesimo. Nelle Tragedie niuna cosa fassi più spesso, ne con tanto sforzo, come lamentarsi, e mo-Brarfi tribolato: forte ragione, Signori, per verito:

tà; ma io m'ingegnerò di rispondere in questa maniera . I Poeti, avvegnache sempre rappresentino, non rappresentano sempre ad un modo; alcuna volta ci mettono innanzi gli vomini, quali essi sono, ed altra quali effer doverebbono, e ciò fanno secondo i fini, che si propongono nelle Poesie, e secondo che meglio lor sembra di poterle condurre. Quale Uomo verrebbe hiasimato dagli uomini comunali, s'egli eleggesse di viversi senza affanni in una perpetua giovinezza? certo questa arebbe sembianza d'uomini, quali ad ognora si veggono; Omero all'incontro cantò, che Uliffe fece rifiuto di questa offerta; e di buon grado si tolse dall' Isolà di Calipso. Comunemente un' Uomo non si sporrebbe a morte certissima per vendicare l' Amico; ma Achille, tuttoche da Tetide Dea fi facesse certo, che giovinetto rimarrebbe ammazzato ful Camno di Troja, non restò di dare battaglia ad Ettore ; e per questa guisa Omero formò l'immagine de' Cavalieri, non quali ci vivono, ma quali ci dovrebbono vivere. Andiamo alle Fragedie. Euripide nella favola intitolata gli Eraclidi, ivi Macaria sil fiore degli anni si lascia scannave per lo scampo de' fratelli, e non si canta ciò, perche tutto il giorno si faccia, ma perche dourebbe farsi . Alcese appo il medesimo, nella Tragedia così chiamata, accetta da sua posta la morte, perche Ameto suo marito si conservi in vita; dunque diciamo che il Petrarca non imarri la sirada del poetare, quantunque finga Laura maestra di tanta severità, anzi egli portossi da buon Poeta , per due ragioni : una perche Laura era amante; l'altra perche ella fi rappresenta beatificata ; chi non ama non fi da pensiero, Signori, vive, e lascia altrui vivere a voglia sua; d'altra parte amore è cosa piena di pensamento; ammenda i suoi cari; gli corregge se errano, procaccia ch'essi s'avanzino. Dice il Petrarca, che niuna madre con tanto affetto non porge configlio in dubbio stato al figlio, ne sposa al consorte, come Laura porgevalo a lui, ma come heata, e come Cittadina del Cielo, perchè non dover caramente riprenderlo dalle passioni soverchie? e perchè non sarlo accorto delle sue dismisure? senzi dubbio dovea Laura ragionare delle cose mondane, siccome di vanità. Si satte sono, e si satte le conosceva, che i celesti si sollevano oltre le operazioni umane. Vedesi nei Poemi samosi; nel secondo dell'Eneida leggesi, che nell'estrema ruina di Troja Enea scorse Elena nel Tempio di Vesta, e pieno d'ira avventossi per ammazzarla, Venere assacciosseli, e lo frenò, e diceagli;

### Quid furis ?

Avea quel Cavaliero sotto lo sguardo la patria incenerita, le ricchezze predate, le vergini schiave,
i Cittadini tagliati in pezzi; dovea sofferire, che
la cagione di tai miserie tornasse gioconda in Sparta, e trionsante dell'Asia soggiogata? non era quivi l'ira d'Enea secondo l'umanità? e pure Venere
velo sconsiglia, e riprendelo come persona agitata da
non giusto surore:

### Quid furis ?

E tutto ciò, perche altri sono i pensieri de gli uomini, ed altri quelli degli Dei. Veggiamo similmiente tale cosa in Omero. Priamo vecchio abbandonatissimo piangeva la morte di Ettore, e desiderava il suo corpo per seppellirlo: era in mano d'Achile adiratissimo; dovea quel vecchio Re partirsi di casa sua? porsi in halta dell'avversario? certo no; ma viene Ivide mandata da Giove, e dagliene consiglio, e volle che Priamo faccia azione, alla quale comunemente gli uomini non volgono il pensamento. Diremo dunque che il Petrarca secondo la mortale condizione lamentavasi della Donna perduta; ma che volendo salire a grado di maggior presgio, egli dovea cessare i suoi lamenti, e che Laura

era personaggio attissimo, a condurvelo, e però egli fece venirla ad ammonirlo in questo verso:

Di me non pianger tu.

Altamente dunque, Signori, onorò la sua Donna il Petrarca, e per gentile maniera egli ritrasse l'imperfezioni di se medesimo per esprimere l'eccellenza di lei; consesso esser fornito di poco senno, acciocche ella apparisse savissima: e certamente, ma a torto, un sì leggiadro Poeta è celebratissimo, e caro tenuto dal mondo. Egli sollevò l'animo degli amanti al colmo de' leggiadri pensieri, e sempre ne i versi suoi dà cagione di virtuosamenie pensare, siccome in questo Sonetto puosi comprendere, intorno al quale, riguardando alla materia, ho discorso poco, riguardando alla mia persona, troppo; ma rivolgendo la mente alle S.S.V.V. abbastanza.

V. Io sono giunto alla fine; or che dite voi sopra le cose lettevi ? F. lealmente io posso dirvi che le cose, e le parole udite hannomi tenuto attentissimo, e che in udendo, la mente mia non si è punto stancata. V. Il comprendeva in parte dal rimirarvi immobile : a me, se io debbo aprire il mio sentimento, pareva di mano in mano si fatte cofe dovere effere fate nell'intelietto del Petrarca allora ch'egli metteva insieme il Sonetto; e stimo ch'egli non dovesse pentirsi d'averle pensate : cotanto sono acconcie a' versi, che in se le rinchiudono, e ch'altrui spongono, e fannole intendere . F. Ho letto alcune lezioni intorno a simiglianti Poesie ripiene di somma dottrina, anzi del. lo Sponitore, che del Poeta . V. Allora flanno gli uditori maravigliando della scienza di chi discorre; ma non per certo dell'eccellenza di chi compose . F. Vogliamo noi credere, ch' ella sia scrittura del Signor Chiabrera? V. Ella è di lui certamen. te, e mi rammento udirla recitare nell' Accademia, la quale qui in Savona si raunava in casa Ambrosio Salinero. F. Ora sia con Dio; abbiamo una piacevole lezione udita, ed in un piacevole lucgo, che può bello parere a chiunque apprezza cofe altre, che le pompose, V. Se le miserie di questa mal nata guerra non s'interponevano, si vedrebbe oggidi questo riposto alberghetto non così privo d'ogni ornamento . F. Di che voleva egli adornarlo ? di vitture peravventura ? V. Ha promessa da Bernardo Castello, e da Luciano Borzoni ambedue eccellenti Pittori, ed ambedue suoi diletti compari, ch'elli illustreranno queste muraglie con loro pennelli. F. Faranno secondo il verso del Poeta, in poca piazza mirabili cofe . V. Ma il Signor Chiabrera non ci starà; hammi detto ch' ei vuole dichiarare fua divozione verso alcuni gravissimi Prencivi; alla cui memoria rimane obbligato per onori, e benefici lingolari . F. Deono esfere i Serenissimi di Toscana. V. Voi v' apponete : Ferdinando, e Cosmo; ma non meno adora le grazie, e l'alta bontà di Urbano Ottavo Pontefice Massimo. F. Per si fatti Per-Sonaggi, che pensa egli riporre qui entro? V. Vuole che si dipingano tre archi, uno in questa faccia della sanza, ed in queste due parti due, i quali si guardino all'incontra ; in questi archi, secondo l'antica maniera ha pensato che si leggano alcuns parole . F. Da lui poste instame ? V. Io nol so. F. Ma le parole sapete voi? V. Solle, e sono queste:

Ferdinandus Mag. Dux Ætruriæ iij.
Arces erexit. Classes extruxit. Piratas assistit
Ad pacis artes conversus
Præclara ingenia non despexit.

Per Cosmo dirassi:

Colmo Magno Duci Ætruriæ iiij. Fidei cultori ; Pacis cultodi ; Justitiæ conservatori . Quod Musæ labantes hilariter exceptæ sunt . F. Sono gran lodi V. Ma la somma è che elle. sono vere. F. E per lo Papa.

Urbanus viij. Pont. Max. A summo dignitatum culmine

Elegantiorum hominum vota non respuens, Faustis acclamationibus felix Faustis acclamationibus optimus.

F. O molto favorito scoglio; ma perche appellato Siracusa? V. Per la vicina Chiesa della Santa, che Patria ebbe quella Città. F. Ottimamente; ma annotasi, è da moversi, volendo entrar nella Terra, perche i soldati serrano le porte a bon ora.

# MEGARINA FAVOLA

Boschereccia.

### DI GABBRIELLO

### CHIABRERA,

Da lui donata al M. Illustr. S. Filippo del Sig. Everardo Salviati.

To non posso molto Illustr. Signor Filippo non fare alcuna parola sopra questa mia Faveletta, anzi che io vi conduca a leggerla; e ciò sarà intorno alle rime, le quali ella fa sentire per ogni sua parte. Veramente alcuni riguardando, che il verseggiare in Scena rappresenta il favellare vicendevole, vogliono per rappresentare in ciò maggiormente la verità, che le rime se ne sbandiscano affatto. Alcuni altri stimano, che 'l verso Toscano privo della rima, rimanga privo di sua propria soavità, e forza, e sulle Scene l'hanno rimato, ma senza ordine certo, e con una larga licenza; onde si viene a soddisfare alla grazia del verso, ed al debito delle Scene : quale sia l'opinione migliore io non so: credo, che nell' uno; nell'altro modo si possa verseggiare senza colpa niuna · Ed ora ho preso consiglio di non abbandonare le rime: che poi io non abbia posto Prologo alcuno non si maravigli; perciocchè quante volte le favole si recitano, tante pare secondo i luoghi, e i tempi ch' abbiano bisogno di novelli prologhi: Ed il Coro rappresentando un popolo, io reputo che non debba luogo avere in azione privata: laonde io mi sono Y078ritenuto di frapporvelo. Ora di questa si fatta Favoletta ho voluto farvene dono; primieramente perchè voi vi dilettate nella Poesia: ed essendo la Poesia cosa gentile, bene a voi si conviene, che siete
dirittamente ripieno, e colmo di gentilezza: son
poi securo, che'l nome vostro tirerà molti a leggerla con buono animo; ed ultimamente io con questo segno d'amore vengo a rispondere agli atti
cortesi, ad amorevoli, co'quali oltre al mio merito
mi vi siete fatto incontra molte volte nella patria
vostra.

Gabbriello Chiabrera.

## Persone della Favola

MEGANIRA Giovane innamovata d'Alcippo

ARETUSA Vecchia parente di Meganira.

LOGISTO Fratello di Meganira.

ALCIPPO Innamorato di Meganira.

MELIBEO Amico di Alcippo.

URANIO Padre di Alcippo.

TIRSI.

La favola si singe in Arcadia ne i monti Cassi.

### ATTO PRIMO.

#### SCENA PRIMA.

Aretusa, e Meganira.

Ar. OR che m'hai farta lieta,
O Meganira della tua presenza Per grazia non t'incresca Darmi contezza de'parenti tuoi; Che novelle mi dai del buon Logisto? Ei crescea, come giovine arboscello; Mantiene ei sua bellezza Dal dì ch' io non l' ho visto? Certo vantar ti puoi D'un ben gentil fratello. Me. E' la nostra famiglla in lieto stato; Menalca, ed Anfigene Reggono il peso della lor vecchiezza; Il mio fratel Logisto Si gode il fior della sua giovanezza Ar. Diasene lode a Dio; per la sua mano Il ben ci s' avvicina. E la sua mano istessa Il mal ci fa lontano; Ma di te, che presente io veggo adorna D'una somma beltade Che chiederò? Non altro certamente Fuor che tu voglia dire La verace cagion del tuo venire

Per le nostre foreste;

Chi t'ha fatta secura Chi t'ha fatta fecura
Verginella foletta: Di fiero incontro d'animal selvaggio, O d'altro fiero oltraggio? O d'altro fiero oltraggio? Me. Aretusa, gli strali, e la faretra

Di qualunque timor ponno sgonibrarmi;

Rime del Chiabrera 120 A vergini d'Arcadia Non veramente son concesse l'armi: Oggi quì son venuta I giochi a rimirar della gran festa: Ed ancor mi fospinge Un possente desire, Il qual sì mi molesta, Che non ha pace il core. Ar. Quelto novo rosfore O Meganira, che ti copre il viso Mi sveglia nel penfier qualche sospetto; Ma sia che vuol, non mi tener secreta Tua gioja, o tuo dolore; Svelami la cagion, che ti conturba, Ancor che fosse amore. Me. Ubbidirotti; omai due volte il Verno Gli alberi ha scossi delle natie frondi. Che se ne venne Alcippo Nè campi di Liconte a far dimora; E venne per cagion, che Menalippo Sposò sua figlia al giovine Terillo; Or fra le molte schiere ivi raccolte D'amorosi pastor, nessuno in danza Siccome ei, destramente i piè movea, Nè contra gli animali infra le selve Arco più fortemente alcun tendea; Di gran lupo cervier veltia la pelle, Sua chioma innanellata era sin'oro, Fresca rosa le guancie, e gli occhi stelle.

Ar. Senza che più tu dica emmi palese Che la beltà d'Alcippo il cor t'accese Ma dimmi tu, da cotesti occhi tuoi Ulciro fiamme tali,

Che lasciassero caldi i pensier suoi? Me. Ciò, che teco parlo io di sua beltate Ei dicea della mia; Ma-io parlo di lui veracemente,

Egli forse di me dicea bugia; E tutto il tempo, che'n Liconte ei visse, Ninfa alcuna non fu, s'a suoi sembianti Halli

Haffi da prestar sede; Che più di me gradisse; Sen venne al fine il tempo Che qui ne' monti Cassi ei se ritorno: E fu più duro il fiel della partita, Che non fu dolce il miel del fuo foggiorno; Dissemi sul partir, che non mai meno Verrebbe nel suo cor la mia memoria: Fece preghiera al Ciel, che se giammai Vedesse un solo di, ch'ei non m'amasse, Col più torbido tuono il fulminasse. E per segno d'amor mi porse in dono Questo candido vel fregiato d' oro Che caramente in sulle chiome io porto; E nella lontananza, e negli affanni, Ed in ogni dolore emmi conforto.

Ar. Ma dopo la partita
Hai ricevuto fegno,
Che duti nel fuo cuore
L'amorosa ferita?

Me. A me di lui novella unqua non venne,
Onde movo a cercare

S'io debbo di sua fede. Sperare, o disperare.

Ar. Meganira, l'amore a gioventute E' come luce a Stella; Vergognarti non dei d'esser amante; Ma non vo', che rimanga in queste pene Tuo cor più lungamente;

Tu sei bella; e tuo sangue alteramente

Orna queste foreste;

Gli avi tuoi da Cillenia son discess, La qual' fra noi terreni

Era come celeste;

Alcippo d'altra parte oggi non meno

Splende di giovanezza

E suo sangue ne vien dal gran Peneo, Che fra gli Arcadi aucor tanto s'apprezza

A ragione Imeneo

Deve con effo Amor fempre legaryi;

Chiabrera P. IV.

DATE:

ATTO 122 Rimanti, io vo' faper, s'Alcippo in petto Serba l'usato foco: Ed indi procacciar, che fatta sposa Ti si rivolga in diletto La tua penna amorosa. Me. Quando da prima Alcippo Con sua beltà m'accese, Della passata vita odio mi prese, Sì la stimai d'ogni dolcezza priva; Ed oggi, che d'amor provo il tormento Con tutto il cor sospiro La libertà perduta, E d'esser serva per amor mi pento; Così lassa desiro: Ed a' mieì desideri non consento; Ma chi veggio apparire? Parmi Logisto, ed è seco Selvaggio; Già non voglio da loro essere scorta; Chiudendomi quì dentro, E se vorranno entrare Farò, che'n van percoteran la porta.

### SCENA SECONDA.

Legisto, Selvaggia, Tirfi.

Tir. OR se più, come dite Giovinetti gentili

Non sosse in questi giorni in queste selve Gran meraviglia arete
In veder tante turbe a passar l'ore Così gioconde, e liete;
Vedrete in prova arcieri,
Vedrete Lottatori,
E trascorrer leggieri,
Come se piume avessero, cursori,
Leg. Ottimamente spessi
Dunque sian nostri passi;
Ma Tirsi io non intess
Perchè cotal stagione
Empia sì d'allegrezza il Monte Cassio.

Con

PRIMO. Sel. Di farcela palese non t'intresca, Se ne sai la cagione. Tir. Io solla appieno, e m'apparecchio a dire è Nè sarò lungo; udite; Che sia doice l'udire, Già bellissima Ninfa in queste selve Nacque di sangue oltra ciascuno altero; Chiamossi Hiante, nè giammai faretra Serbò saette sì temute in caccia Da fier Cinghiali, e da terribili Orsi; Che più? col piè leggiadro ella per via Ogni Cervetta fi lasciava a tergo E creder fea, che sulle bionde spiche Ita sarebbe, e sovra il Mar spumante Ed appena bagnate aria le piante; Splendeva allor non meno in questo monte Di nobilitate, e di bellezza Alcasto Cacciatore infra gli Arcadi famolo A meraviglia; egli coi cor feroce Feria Lconi, ed ogni sier ruggio Per solitario orror d'alta foretta Era da lui cupidamente udito; Così pari d'età, pari d'onore, E pari di valor furono accesi Di pari fiamma, era comun desire De' Padri lor farli consorri ed era Ormai vicina la giornata eletta; Gioiva Arcadia, ed era tutta in felta; Quando improvvifo nuvolo di pianti Ci ricoperfe, e le bramate nozze Rivolse in lutto e la cagion su questa. Aveva Alcasto un fingolare amico. Detto Melampo; la beltà d'Hiante Il distruggea, ma tenea chiuso il foco; Questo veggendo nelle braccia altrui La carissima Ninfa, empio pensiero Fece per acquistar l'alta bellezza; Ben è ver, ch' ogni l gge Amor disprezza; Egli Alcasso invirò, che seco a caccia N'andasse incontra i Lupi, e traviollo

ATT 124 Con molte frodi, fra remote balze Lunge dall' alta turba; ivi cogliendo E tempo, e loco infidiosa spinse L'incauto amico in precipizio, e poscia Alzò le strida, e dimandando aira Tutti chiamava i cacciator seguaci, E con bugiarde lagrime giurava Voler uscir dall' odiosa vita: Corse la fama dolorosa, e spense In questi boschi ogni gioir, ma quante Lagrime sparse, e come al Ciel si dolse Mal si potrebbe dir, la bella Hiante: Sì visse un tempo in queste angoscie, al fine Manifestò Melampo il suo desire Chiedendo Hiante per isposa; Hiante Facea rifiuto; con Alcasto estinto Non era estinta nel suo cor la fede: Pur di Melampo i preghi, ed il configlio Forte d'ambo i parenti le piegaro Il pensier saldo; dell'altrui volere, Ella a se sece legge, e suo mal grado Volentier secondò l'altrui piacere; Or quando delle nozze il di vicino Sen venne, fe vedersi alla sua donna Il morto Alcasto repentinamente; Apparvele dormendo il sul mattino L'ombra dilacerata, e pienamente Spiegò la froda del crudele amico; Le braccia, a cui ti doni in cotal guisa Già mi conciaro: ah se l'amor su vero. Che mi mostrasti un tempo, ora contrasto Fa di quell'empio a scellerati inganni: Te ne scongiura il tuo fedele Alcasto: Così le disse, e disparì; pensando Stette la Ninfa in forse, e della vista Tanto dolente o dell'istoria atroce, Ch'udita avea, ma sul mattin seguente L'ombra medesma a lei mostrossi, e disse Gli stessi avvenimenti, allor fermossi

Ben persuasa un gran pensier nel petto;

pensò

Pensò farsi di fede altero esempio, E vendetta pigliar del suo diletto; Si finse dunque lieta oltra l'usato: E tra Ninfe, e Pastor sceffe i più cari, E tra i primi Melampo; indi con arco, E con faretra se n'andaro a' Monti, Ove Alcasto su morto, ivi intra i gridi Del comune piacere ella un quadrello Pon fulla corda, e quando ogn'uno intento Rimirava qual fera ella impiagasse Con forte sdegno le saette avventa Contra Melampo; ei sulla ria ferita Cadde supin tutto di sangue involto, E tutti i cacciator tinsero il volto Di meraviglia, e di terrore; Hiante Allor gioconda alzò la voce, e diffe Il tradimento occulto; e fe palese, Perchè quello infedele ella trafisse, Poi mosse il piede, e nelle chiuse selve Tra monti inaccessibili si visse A ciascuno invisibile; stimaro Questo esempio d'amore i nostri antichi Cotanto avanti, ch' a costei sacraro Giorno giojoso rivolgendo l'anno; Perchè qui si festeggi omai sapete, Ma quando ha seco di piacer la festa Gli occhi vostri diman sel mireranno, E così favellando Nostro viaggio essi condotto al fine; Cola fon le Capanne Della vostra Aretusa: or siate a Dio. Leg. A Dio Tirsi; felici Sono i tuoi giorni, e credi Che 'n tutto di servirti ho gran desio, Tir. Io te ne rendo grazie. Sel. Così ti dico anch' io; Ma quì rinchiuso è l'uscio, Ed al nostro picchiar nessun risponde.

Log. Andiam verso la piazza de Pastori.

Colà vedrein gli amici.

Poscia qui torneremo, allor tornata. Forse la troveremo.

### SCENATERZA

Meganira .

SE qui faran ritorno, a me conviene.
Di qui far dipartita;
Non vo', che per Logisto
S'intenda a caso la venuta mia,
Cercherò d'Aretusa, o pur d'Alcippo
Secretamente, se possibil sia;
E perchè possa entrar, lascio la porta
Nè aperta, nè chiusa;
Strano a pensar, che da principio Amore
Ci porge con piacer tanta speranza,
E che poi fra dolore
Per poco da sperar nulla n'avanza.



### ATTO SECONDO.

#### SCENA PRIMA.

Alcippe, e Aretusa.

Alc. NON con maggior dolcezza
O Aretufa la primiera volta Io vidi gli occhi suoi, Ch' or sia per rivederli; io veramente Troppo son stato lento A procurare il fin del nostro amore; Non già, che la cagione Sia per poco d'ardore : Ma mentre a raccontare. All' orecchie del padre i miei defiri Voglio tempo opportuno, Se n'è trascorso il tempo. Ar. Forse è ver; forse ancora Parli così con arte; Alcippo io temo per un detto antico; Se l'occhio non rimira, L'anima non sospira; Ma dimmi tu per vero: Ancor dimori ardente Per la tua Meganira? Ami tu veramente? Alc. Se'l nome d'altra Ninfa Aretusa esce mai ne'miei sospiri, Gelo eterno di morte Occupi la mia lingua; Se mai di Meganira E' per pigliarmi obblio, Pigli non meno il Cielo Questa mia vita in ira; Fulminata cader questa mia testa Veggasi da gli amanti Infra turbini, e tuoni,

Che

SECONDO. 128 Che mi s'apra la terra, e che m'inghiotta L'abisso, io son contento Allor ch'io sarò reo di tradimento: Ar. Alcippo un grande amore Suole seco aver giunto un grande affanno: Ma tu con arco, e strali Vai tra boschi giocondo Intento a far degli animali preda: Io non so, che mi creda Delle tue fiamme Alcippo; Di belle e fresche rose Il viso hai colorito; Oh come poco Amore Con suoi colpi t'affligge, Se pure ei t'ha ferito. Alc. Chi ti detta Aretufa Così fatti argomenti? Vivo lieto, e giocondo, perch'ognora Un soave pensier di Meganira Con esso me dimora; Erro per folte selve, ed ogni tronco A me mostra dipinti i suoi sembianti; L'aurette, che tra fior vanno veloci Mi portano all' orecchia Il defiato fuon delle fue voci: Nel Sole, e nelle Stelle ho per costume Vagheggiar vivamente De' suoi begli occhi il lume; E però son giocondi i giorni miei; Se ciò non fosse; non che fosser liere L'ore della mia vita, Ma un momento sol non viverei. Ar. Se senza Meganira Dunque la vita non ti fora a grado, Che badi neghittoso, Che'l padre ad altri l'accompagni? forse

E'ragion, ch' ella invecchi, Mentre tu pensi di venirle sposo? Omai rompi gli indugi; Ch'a dietro non ritorna il tempo corso.

Alc.

Alc. Credi pur, che sian rotti: Poi ch' ella è qui presente Non vo'ch' ella diparta, E non rimanga mia; Mio padre di sua mano E' per darlami, o pure Fatto consorte mi vedrà di lei Per alcuna altra via.

Ar. Ecco siam giunti; qui rimanti, ed io Entrerò dentro, e le darò novella Della venuta tua.

Alc. Io sento per le vene Un insolito foco Che mi colma d'affanno, e di piacere; E pur sento gelarmi Sì, che reggermi in piedi Quali non ho potere; O possanza inestabile d'Amore! Con defiderio estremo Occhi cari v'attendo, E pur pensando di vedervi io tremo.

Av Quì dentro ella non è; mi meraviglio Della sua dipartita; io la lasciai Per trovar te, fermando,

Ch'aspettar dovesse.

Alc. Ah che tu prendi gioco Di mia pena a gran torto; Ma se per prova tu sapessi quanto I tormenti d'amor sono molesti Di me pietate aresti; Strano ben mi parea, ch'esser dovessi Cotanto fortunato.

Ar. Non prendo gioco no; quì la lasciai; Perchè partita sia non indovino; Ma non ri conturbare; Movi d'intorno, se per sorte in lei Tu sapessi incontrare; Io quì l'attenderò, non farà sera Ch' ella non ci ritorni.

### SCENA SECONDA.

Meganira .,

Mando io viveva da lunge Avvenga, che l'aspetto D' Alcippo, e suoi begli occhi Solo fossero il fin del mio diletto: Non fenza fofferenza Privata io mi vivea Dell'amata presenza; Dettavami ragione, Che rimirarlo io difiava in vano; Mentre ei m'era lontano; Ma oggi quì venuta, ove sperai-Acquetar questi vista De' cal li fuoi defiri. Ogni minimo indugio M'empie d'insopportabili martiri; O amorosa corte, Come se' tu ripiena In ogni tempo, e loco, E per ogni persona Di tormento, e di pena! Altri godendo all' amor, suo presente. Piange che non ha schermo Dal fempre confumarfi in fiamma, arden Altri adorando una crudel bellezza Preghi ricerca indarno Da vincer l'implacabile durezza; Alcun per gelofia Sepolto, in fondo de più rei tormenti Odia la cosa amata O gli sia cruda, o pia; Così vive penando, anzi ben vive. Un fedele d'amore; Ma pure; e la cagion dir non saprei, jo volentier torrei gli altrui dolori, Per non soffrire i miei, Parmi Parmi che ciascun'anima amorosa Possa a ragion chiamarsi Se meco si pareggia Nè trista, nè dogliosa; Orsù senza dolerci Partiamo volentieri Questi graziosi astanni; E cerchiamo colui, Che con sua dolce vista Ce li può far leggieri.

### SCENA TERZA.

Alcippo .

Iro i passi e rigiro I In questa, e 'n quella parte, Nè mi si dona d'incontrar colei, Che cotanto defiro; Piè miei, che foste pronti A partirmi da lei, E me da' suoi begli occhi Tanto sapeste mantener lontano, Giusta è questa fatica, Che voi durate in ricercarla in vano à Occhi miei lagrimofi Del vostro lagrimar non vi dolete; Non foste voi possenti Lasciar quei lumi ardenti? Or s'amaste trovar tenebre oscure Per entro lor vivete, Che giustissime son vostre sventure; Infelici occhi miei Non v'incresca soffrire La pena dell'errore, Onde voi fiete rei; Ma tu benigno Amore. Non voler misurare. E mie colpe, e miei merti; Volgi sol tua memoria alla mia fede; Fa Signor. ch' io riveggia
Gli occhi di Meganira,
E ciò d'ogni mio duol fia la mercede.

### SCENA QUARTA.

Meganira .

Reder voglio io, ch' Amore Abbia coperto d'una nebbia ofcura Alcippo, ed al mio guardo la nasconda; Cotanto hollo cercato, Ch'omai vo'rimanermi Di più cercarlo, mentre Lui non so ritrovare, Che cotanto desio, Temo di dimostrarmi al fratel mio Cui mi vorrei celare; Penso finchè sia sera In queste folte macchie, Che quì veggo, appiattarmi; Come l'aria sia nera Ricercherò d'Alcippo, o d'Aretusa Con minore periglio; To non son per lasciar queste contrade; Salvo felice appieno, ed infelice Regga Amor mio configlio.

# ATTO TERZO.

#### SCENAPRIMA.

Alcippo, Logisto, Selvaggio.

A.c. GOdo ben, che venuti Siate a pigliar diletto De'nostri giochi; ma non taccio il vero; Parmi Logisto, che si disconvenga A gentil giovinetto Mirar l'altrui valore, E del suo non far prova; Se forse teco s'accompagna Amore Pensa quanto gradito, ed ammirato Alla tua bella Ninfa Sei per farti vedere Di fronde vincitrici incoronato. Log. Consento al tuo configlio, E per cammino io stimolai Selvaggio A porsi in paragone De' veloci cursori; Ei di sperar vittoria ha gran cagione; Rapidissimo piede; Infaticabil lena Poco ch' ei s'affatichi Non lascia suo vestigo in sull'arena; Ma io quale speranza Posso aver di corona, Se contra gli avversari, Pocò arrò di possanza? E' cosa giusta non sperar mercede, Se virtù n'abbandona. Sel. Io vo' sudare in corso Certo che il mio nemico Un caldo, e spesso siato E' per trarre dal fianco Pria, ch' ei mi vegga stanco; E s'io non vincerò, le turbe folte,

Che

ATTO Che ci riguarderanno. Diranno maggior, lodi al vincitore, Ma me non bialmeranno: Or tu, che ci conforti A travagliar negli onorati gioghi Alcippo, che farai? Vincesti tanti premi Forse nel rempo andato Che ne sei sazio omai? Alc. Io son per ricoprire Le guancie di rossore; Ma pur dirò; i premi miei Selvaggio, Non ti potrei contare, Cotanti furo; il fingolar valore. Dall' altrui gioventute Non ha mai per addietro. Lasciato in questi monti Apparir mia virtute: Un' anno io ricercai. La palma infra curfori, Ma di piè sì leggier Clorindo apparve, Che fece ia mezzo al campo apparir lenti Tutti noi, che superbi Nome avevam, come il proverbio dice, Di contrastar co' venti: Altra volta provai. Mia forza, e mia ventura Co' Lottatori, e pur sotto Peloro In folla terra andai: ultimamente Presi a scaglior de lungi il pal di ferro. Ed un certo Efialte Ci sposliô d'ogni loda; Costui si maneggiò quel peso grave. Come con rozza mano Lieve canna maneggia Un robusto villano Rimarrebbe a provarmi Contra i faettatori. Ma non vo'ricercar più disonori.

Log. Il tuo sì schiettamente ragionarmi

Sa-

Sarà cagion Alcippo.
Che teco parlerò finceramente;
Io per li nostri monti
Guadagnai fra gli arcier tante corone,
Ch'omai mi si sconvien più disiarne;
Però vo' farti un dono;
Col qual sicuramente
Diman rimirerassi
Cotesta amica fronte incoronarsi;
Or stammi ad ascoltare.

Alc. A tuo grado favella,

Io m'acconcio ad udire, e fon ficuro,
Che dirai cosa graziosa, e bella.

Log. Volgonsi omai quattro anni,

Che per accompagnare Alcimedonte. Feci stanza in Tessaglia, Egli v'andò sbandito
Perch' uccite nei boschi di Liconto. Per error Licostone;
Colassi dimorando io mi sei certo. Di ciò, ch'aveva udito,
Io voglio dir siccoma in quella parte. Molto siorisce il pregio,
E d'ogni incanto la mirabil'arte.

Alc. Così parlarfi intende, Nelle scienze orrende Han color gran diletto

Log. E' vero; ma fra gli altri era una maga
Di peregrina fama,
Aftieropea si chiama,
Costei più di una volta
Vidi cangiar nel volto della Luna
I candidi colori,
E con un cavo ferro,
Che di sua man percote
Farla gir per lo Ciel colma d'orrori,
Vidila sul terreno
Tutto coperto di mature spiche
Far correr cotal nebbia
Che in un momento a meno,

Ven

ATTO 136 Venne la messe desiata, e tanto Alle compagne noce Solo col fuon della terribil voce: Questo vidi io: ma per la bocca altrui Era io fatto sicuro, Ch'ella spesso soleva a suo talento Chiuder la sua persona Per entro un nembo oscuro, E gir per l'aria lunge Rapida, come il vento: E' general credenza, Che con la forza de fecreti accenti Ella frena, ed arresta Il corso de' torrenti. Alc. Tale è la fe del vulgo, Ma le teste canute, E gli uomini discreti. Che credean di coranta meraviglia? Io per certo, Logisto, Credo, che chi non crede ad ogni fama Con senno si consiglia. Log. Io non vo'contraddire, Odi pur: questa maga accese il core Per mia bellezza; ella così dicea; E ciò, ch' io le chiedea per mio diletto, Mentre là dimorai, Non mi negò giammai: Venne al fin l'ora, ch'io dovea tornarmi A' monti di Liconte, Ed ella a ripregarmi Con ogni forza, ch'io Le campagne paterne Riponessi in obblio, e ch'io facessi Mia patria le Tessaliche foreste; Oltra calde preghiere Ella meco facea forti promesse, Non di cose leggiere Ma d'ogni sforzo della fua virtute Non ch'altro, ella volea farmi godere

Ĭο

Eterna gioventute:

TERZO. Io stetti alguanto in forse, e finalmente Elessi il dipartire: Paventai suoi terribili secreti, Ella non s'opponendo Alle mie ferme voglie Così mi prese a dire: E' dover, che partendo Porti con esso teco Cosa alcuna di me, che ti rammenti Come sei stato meco; E che dell'amor mio faccia memoria. Dunque piglia quest' arco, E questa mia faretra; Di quì spera, Logisto, eterna gloria; Quadrel non scoccherai, che fuor di segno Posi giammai suo volo Sì con studio il composi, e sì vegghiai Nelle grandi arti mie, quando il temprai. Così fatto presente Ella mi fece, e non mi fece inganno, Che non mai tesi l'ammirabil' arco Che secondo il desire Entro il segno proposto Nol vedessi ferire, Questo vo', che diman nella gran festa Per te s'adopri, Alcippo. Ale. Cosa di gran stupore Hai narrata Logisto, alla tua fede Se questa veritate altri narrasse.

Parmi diritto accompagnar la mia, Ma stimerei bugia,

Log. Non creder di leggiero, Ecco nelle tue man gli strali, e l'arco, Or prendi a saertar qual segno vuoi, Così con gli stessi occhi Vedrai gli effetti suoi.

Alc. Per entro quelle macchie Vedo levarsi al Ciel quella grand'elce: Il più sublime ramo Vo che vada a trovar questo quadrello.

ATTO 138 Log. Non percotere in quello: Lieve prova sarebbe. Ferir ciò, che tu scorgi, Prendi la mira nel suo tronco ascoso. Di tanti vepri, e vedi Se con giusta ragione A mie parole credi. Alc. Eccomi ad ubbidirti O che volo! o che suono! Un fulmine sembrò che l'aria fende. Spera in darno vittoria, Logisto, quello arciero, Che col Signor di questo stral contende. Log. Va per entro quel bosco, E ripiglia il quadrello. E guarda se percosse Là dove l'inviasti. Asc. Attenderemi, io vado. Log. A me via più son care Le corone d'Alcippo, e più desio, Che s'onori suo nome, Che non desiro, che s'onori il mio, Sel. Già mille arcieri hai vinto, Poco crescer di pregio, Ma bel pregio l'Amore E' coronar la fronte dell'amico. Con corona d'onore. Log. Ecco Alcippo pensoso, La grande meraviglia il rende muto. Che ritrovasti Alcippo? La mia lingua è fallace? Or pur l'arco ha pigliato un novello uso?

Onde per te si tace? Tu mi sembri confuso: Alc. Nè tu, nè l'arco mente; Ciò, che non mai pensai

Veduto han gli occhi miei; Andiamo a ritrovar la nostra gente :

### ATTO QUARTO.

### SCENA PRIMA.

Alcippo .

NON sì tosto ho potuto. Lasciar Logisso, e rimanermi solo, Che qui ne son venuto A farmi chiaro delle mie speranze, Dianzi entro queste macchie Raccogliendo lo stral, ch'avea provato, To scorsi questo velo sulla terra: Raccolfilo, e comprefi Esser lo stesso, che da lei partendo Per la mia propria mano Ebbe la donna mia. Ecco rimiro pur quei propri fregi, Son questi certamente i doni miei; Di qui per certo credo, Che Meganira in questi boschi ascosa Attenda ora opportuna a' fuoi pensieri a Ma quali essi si sieno. Divinar non saprei: Nè men so per qual modo Ouesto donato velo Sia partito da lei. Cercherolla quivi entro, E d'ogni cosa prenderò certezza. Occhi miei fiate pronti Nel chiuso delle frondi A scorger quella amabile bellezza.

### SCENA SECONDA.

Melibeo, Alcippo, Meganira.

Ggi in queste contrade Ciascun prova sua forza, e s'avvalora, Ciascun rivede intento archi, e faretre, Bramoso di vittoria Ne gli onorati giochi Della seguente Aurora: Ed io men vò solingo in questo monte Schivo di rimirar feste pompose Nè mi cal di corona, Che mio valor potesse pormi in fronte, A che peggio affannarmi, E provar mia virtute, Se bellissima Clori Or non può rimirarmi? O pena del mio cor ranto soave, Che mi traggi dal petto, Qualunque altro diletto, Ritorna, omai, ritorna, Che senza il tuo splendore Il Sol dell' alto Ciel quì non aggiorna. Alc. Abbominato strale Ben fosti temprato Da scellerata destra, E con arre infernale. Mel. Odo gridare Alcippo: io ben conosco Dell'amico dolcissimo gli accenti, Quale strana cagione oggi il conduce A far questi lamenti? Alc. O turbine mi porti in mezzo l'onde, Ed ivi mi sommerga; o mi divori Dente crudel di più terribil Fulmine empio m' avvafera; mai non posso; Salvo in morte felice, Cotanto fon vivendo Misero, ed infelice.

Mel.

Mel. Di lamentar non resta.

Pur dianzi il vidi lieto,

Qual passion sia questa?

Alc. Miserabilmente Amata Meganira,

Colma di vero amor da' patri boschi Movi a trovarmi tacita, romita, Ed io per modo tal qui ti raccolgo,

Che ti tolgo la vita?

Ah pera il dì, ch'io nacqui, e la nudrice

Che pria mi strinse in sasce: Pera il latte, ch'io trassi Fuor del materno seno

Fuor del materno seno Perch'ei non su veneno.

Mel. Non vo'ch' ei stia più solo O ricerchi consorto, o pur soccorso, Seco a parte sarò d'ogni suo duolo.

O compagno, ed amico, Perchè tante-querele? Perchè sì piangi, Alcippo?

Alc. Deh che favelli tu con esso Alcippo?

Io non fon più colui,

A torto con tal nome altri mi chiama, Son miserabil mostro,

Degno d'essere anciso E più da chi m'ama.

Mel. Che sventura incontrasti Dimmi, che sosseristi?

O pur che di crudele adoperasti?

Alc. Che di crudele adopro?

Puossi egli adoperar per destra umana

Cosa sì lagrimosa? Sì terribil? sì ria?

Ho trafitto crudel la donna mia.

Mel. E' cosa certa? o pure almen sospetto? Deh raccontami appieno

Cotanta disventura, io certamente Crederla mai non voglio,

Se non è ben secura.

Alc. Fosse egli, o Melibeo,

ATT

Fosse egli pur sospetto: Ecco mira la benda.

Mel. Di cotesta tua benda io nulla intende s Hai raccolto nel core

Così fatto dolore,

142

Che l'interno concetto non dichiari.

Deh fammi pienamente manifesto

Tutto l'avvenimento Di caso sì funesto.

Alc. Poi ch'io deggio morire ho gran conforto,

Che i duri affanni miei

A te siano palesi

Acciocche tu li possa altrui ridire.

Onde i cortesi amanti

Vengano larghi a mie miserie estreme

Di ben dovuti pianti.

Già fui nelle contrade di Liconte,

Ivi amai Meganira,

Poi di colà parcendo a lei fei dono

Di questo vel dorato,

Ozgi ella essi condotta in queste piaggie

Sola celatamente a ritrovarmi,

Così m'ha fatto intendere Aretusa:

Io mossi a ricercarla, e capitai

Oui dentro a queste selve,

Che nate al mondo elle non fosser mai;

Era meco Logisto.

Fratel di Meganira

E mentre egli delira

Che d'un dardo incantato io faccia provà,

Tesi l'arco, e scoccai

Inverso un tronco in quegli sterpi chiuso;

Poi lo strale a raccor subito andai.

Vidi ivi fulla terra

Questa donata benda, e la conobbi,

Ed indi argomentai,

Esfer la Ninfa mia quivi celata,

Onde di quì tolsi Logisto, e ratto

Son ritornato in queste macchie, ardendo Quegli occhi rimirare, onde tutto arsi;

Lei non ho già mirato, Ma ben di molto sangue Ho veduto gli sterpi in terra sparsi; Intendi il caso miserabile; ora O Melibeo con le tue man m'uccidi, O lascia ch' io mi scagli

Da qualche balza, e finalmente io mora. Mel. Esfer non può, ch' errino gli occhi tuoi,

Alcippo, in ravvisar cotesto velo?

Alc. Che dici, o Melibeo? ben creder puoi,

C'ho delle cose mie certa memoria. Mel. Per avventura il vel, ch'a lei donasti Ella perdè, forse ad altrui donollo,

Forse vago dell' oro Alle sue belle mani altri rubollo.

Alc. Che come Meganira Arde il vero amore

Sì mal non guardà gli amorosi pegni; Per pietà, Melibeo,

Dici vane ragioni,

E la mia doglia consolar t'ingegni.

Mel. Ma se la trafiggesti?

Ove spariro le trafitte membra? Morta dove è fuggita?

S'egli è pur verità, che l'impiagasti,

Forse ch'ella ferita Si chiude entro l'albergo

De' suoi più cari amici. Alc. Se fosse, Melibeo, come tu dici,

Con Aretula sua faria dimora, Ch'ella altrui non conosce, Con esso lei non è; solo, perch' ora

Di quello albergo io parto, Che vi condusti il suo fratel Logisto,

Ah ch'ella è trapassata, il corpo spento O lupo ingordo; od orfo

Ha quinci tolto, e ne'loro antri oscuri Di quella alta beltà gran strazio fanno. Misero me, quale altro amante in terra,

O si visse, o morì con tanto assanno?

O der

T O desir di vittoria A che m'avere scorto? O paterne foreste Dogliomi forse a torto? Viene fra voi la bella donna mia Per darmi, ed ecco il perdo Ah per qual duro modo, ogni conforto. Mel. Non è vano il timore. Lagrimi a suo talento: Piangendo si rallenta un gran dolore. Alc. Quando mai rimirossi, o Meganira, Difavventura uguale? Tu cadi saettata, Ed il fratel ministra, E l'amante discocca il fiero strale. Mel. Vero ei favella; esempio Miferabile ed empio. Alc. Ninfa, che di beltà splendesti in terra Mirabile, infinita, Così da noi partita Volgi pierosa il guardo a'miei tormenti. Senti, deh fenti il suono Di questo sen percosso, Ascolta i miei lamenti in tanti guai, Mira questi occhi molli, Ch' asciutti in terra non vedransi mai, Ben del commesso errore Con pronta morte io pagherò la pena: Ma tu benigna a questa man perdona: Come d'alta beltade, Così d'alta pietà porta corona. Meg. Non far più che rimbombi, De'mesti gridi tuoi questa foresta; Alcippo, eccomi presta Ad ogni tuo conforto; Deh che fai? le ginocchia alza da terra, Perchè mi t'appresenti

Così tra vivo, e morto?

Alc. O pietà fomma: da' beati campi
Anima benignissima diparti

A con-

A confolare un'empio?
Mercede, o Meganira;
Che secondo il mio merto.
Or or di questo petto io farò scempio.

Meg. Frenz la man, che fai?
Affifa gli occhi in me, fon Meganira,
Forse obbliata m'hai?

Alc. Ben ravviso, ben veggio

La sempre incomparabile bellezza,

Ma cotanto l'offesi, Che mirar non la deggio.

Meg. Ascosta in quelle piante
Dianzi raccossi, Alcippo, i tuoi lamenti,
E chiaro so, come te stesso inganni.

Io mi lon viva, e vegno Non dagli Elisj campi,

Ma dal nostro Liconte: omai disgombra

Tanti non giusti asfanni. Alc. Se pur tu non adombri

Per consolarmi il vero, Deh narra la cagione, onde in quei veprì

Così ti racchiudesti.

Meg. La ti dirò: correa bramosa intorno Per ritrovarti, ma temea non sorse Io m'incontrassi in mio fratel Logisto; Però colà m'ascosi infinchè'l giorno Venisse meno, che per l'aria scura Agli occhi altrui coperta.

Cercar di te volea,
Sovraggiungesti, e saetrasti; ond'io,

Vinta dalla paura
Nella più folta selva penetrai,

Ed a fuggire intenta

Il vel che mi donasti abbandonai.

Alc. Ma quello sparso sangue, Che sulla terra vidi, onde venne egli?

Meg. Trasvolando lo strale

Mi punse, e non mi punse il braccio manco,

Non può dirsi ferita, Così fu lieve il male:

Chiabrera Parte IV.

 $\mathbf{G}$ 

Ιø

Io con immensa piaga arei pagato Il suon di tue querele, Che mi secer secura Come inverso di me tu sei sedele.

Alc. Moviamo alle capanne d'Aretusa, La prenderem consiglio Siccome ben conviensi Al passato periglio.



### ATTO QUINTO

### SCENA PRIMA.

Uranio, Avetusa.

Ur. NON t'affannar parlando Aretufa, con me più lungamente; · Io nella vecchia etate Cosa alta disiar non mi saprei. Che rimirar nipoti, I quai sul fin dell'ultime giornate Chiudesfer gli. occhi miei; Sia persuaso Alcippo; Uranio è persuaso: Er. Egli tanto di foco ha chiuso in seno, Tanto per Maganira Sì Arugge, ch'ogginiai quasi vien meno. Ur. Non vo', ch' egli si strugga desiando, Struggasi dolcemente E godendo, ed amando, Ma fuor di queste nostre selve, Amori ha ricercato? Non era quì tra Caffi alcuna Ninfa, Per cui fosse infiammato? Er. Chi degli umani amori Narrar faprà giammai, Uranio, le cagioni? Dimorando ne boschi di Liconte Colà di Meganira egli fu preso: Poi che qui ritornossi Non cercò d'altra fiamma Sendo già tutto acceso. Ur. Adunque da quel tempo egli ha serbato. Infino a questo giorno,

La passion d'amore?

Certo, fra giovinetti ha da chiamarsi Non d'incostante core. 148 A T T O

Av. Rivolge il fecondo anno, Ch' egli aspetta opportuna Stagion di rivelarti

Stagion di rivelatti Il suo rinchiuso affanno.

Ur. Creduto arei, che di due mesi interi,

Non corresse lo spazio, E ch'egli non cangiasse E desiri, e penseri.

Certo che la sua Ninsa Querelarsi non può di poca sede.

Ar. Troppo poca virtude
Assegni, Uranio, e troppo
Condanni d'incostanza
Tutta la gioventude;
Ma veggo a noi venir, s'io non m'inganno,
Alcippo e Meganira;
E con lor Melibeo,
Fatti all'incontra, e con sereno aspetto,
Uranio, rassecura
L'animo lor: non sorse di turbarti
Avessero paura

#### SCENA SECONDA.

Uranio, Aretusa, Alcippo, Meganira, Melibeo.

Ur. T A Ninfa, Alcippo, che ti sta da lato,

Viene tra queste selve

Per prova far ne'nostri giochi anch' ella;

S'io credo alla fembianza Ella è de'nostri boschi peregrina:

Vuol dunque cortessa

Ch' ella ne' nostri alberghi abbia sua stanza.

Tu non rispondi alla dimanda mia?

Mel. Per più nobil cagione Che di feste, e di giochi

Uranio, se ne vien questa straniera:

E chiede ogni ragione, Che non per brevi giorni, QUINTO.

Ma quanto dura il corso di sua vita Ella faccia soggiorno in tua magione: Ben vuol fartene Alcippo Caldissima preghiera, Ma non ha per aprirti Il suo desso, la lingua ben disciolta, Onde in vece di lui Io ri dirò, tu dolcemente ascolta.

Ur. Taci non far preghiera
O Melibeo, nè voler far iscusa
Sovra il desir d'Alcippo,
Hammi detto Aretusa
Con distese parole i loro amori,
Voglio io, che in questo giorno
Si porga refrigerio a' loro ardori;
Alcippo, io ii son padre,
E con paterna carità deggio io

Procurarti dolcezze, E non pene, e dolori. Beltà tanto gentile Quanto in te fi rimira

Mi sforza, o Meganira, A pregiarmi di te, come di figlia. Omai con noi dimora

Carissima, e diletta, Alza da terra le modeste ciglia, O desiata e degna

Di via più difiarfi

Meg. Uranio, in mel conosco,
Tuo costume gentile,
E l'affetto paterno
Fa, ch'io non ti son vile.
In me pregio non è mio pregio solo
A vincer te possente,
Ch'io non son poco cara al tuo sel

Ch'io non son poco cara al tuo figliuolo, Certo è ch'io non son bella, Ma in quella vece io mi sarò fedela,

Ma in quella vece io mi sarò fedela Teco mi viverò, non come figlia,

Ma bensi come ancella;

E poi,

E poi, che per ventura
Il mio fratel Logisto
Con esso noi dimora,
E' mio sommo desso,
Ch'egli pur con sua mano
Mi faccia dono dello sposo mio.

Av. E' questo il colmo delle contentezze.
Entro le mie capanne ei dee trovarsi;
Colà moviamo il piede.

Mel. Via più, che non si crede,
Uranio, il tuo diletto esser dee forte:
De' rei casi di morte
Sono costoro usciti:
Entriamo, e stupirai,
Come tu gli abbia uditi.



## GELOPEA

Favola Boschereccia

DEL SIGNOR GABBRIELLO

CHIABRERA

### Persone della Favola.

GELOPEA Pastorella.

LICORI Fante di Gelopea.

FILEBO Innamorato di Gelopea.

ERGASTO Amico di Filebo.

TELAIRA Sorella di Filebo.

BERILLO Innamorato d: Gelopea.

URANIO Amico di Berillo.

NERINO Amico di Uranio .

La Scena si finge in Promontorio amenissimo luogo del sontiosissimo Borgo di San Pietro d'Arena nella riviera di Genova.

# GELOPEA

Favola Boschereccia.

### ATTO PRIMO.

SCENA PRIMA.

Ergasto, Filebo.

Er.CE conduct' io volessi Al loco di fatica, Non arei meraviglia del rifiuto, Che tu me me ne facesti: Ma io ti faccio invito Perchè tu venga meco, A dilettarti nella più gran festa, Ch'abbiano le campagne Del nostro Promontorio; A vedere una guerra, Che noi vogliamo far contra gli uccelli. Son fatte le capanne; è netta l'aja; Sono tese le reti; Ogni cola apprestata: Oggi là tutto il fiore Noi vedrem raunarsi delle ville Della nostra Posevera. Saravvi il buon Menalca, Che nell'età canuta è sì giocondo, E sempre ha fulla lingua Alcuna novelletta graziosa; Saravvi Alfesibeo; Che se in bocca riposi Un picciolo fischietro empirà l'aria Di mille varie voci Naturali a gli uccelli,

ATTO 154 Che più ? Saravvi ancora Con la Cetera dolce il buon Galicio Con la Cetera dolce, che sì spesso Facci il letto lasciar per ascoltarlo. Tu sai, che quante volte. Ei ne va trascorrendo, Per gli dolci silenzi della notte: Noi tutti volentieri Cangiamo la quiete Del sonno col piacer di quel bel suono. Or questo al tuo Segaro, e a me promesse Di farci udire un canto Novamente composto per lodare Le guancie d'Amarilli, Della quale fatto amante. Ei ne va tutto in foco; A sì fatte allegrezze non veranno. Meno quelle allegrezze, Che ci danno i piacevoli conviti? Or volgi nella mente Che letizia fia quella ? Che festa? che diletto? Noi miriamo sovente Abbandonar le case i cittadini Della gran Figlia dell' antico Giano E sofferire i venti, 11000 Per godere i piacer delle campagne Or tu, come disprezzi Ne'tuoi propri paesi Questi stessi diletti a lor si cari? Forse che la stagione Non ci chiama a goder delle soreste Alza un poco la fronte; Mira nel ciel se pur un nuvoletto Egli è tutto cristalli; Egli è tutto zaffiri. Dammi la mano; andiam caro Filebo,

Caro Filebo andiamo: Noi sarem colassù che la brigata Sarà raccolta in parte; Colassù dormiremo; Come forga l'aurora e forgeremo Anco noi parimente. Eh che mi par veder, ch'ella se n'esca Dalla porta del Cielo Fra rose, e fra rugiade; Già parmi di sentir quell'aura fresca Quel fresco venticello, Che vista più gioconda Puoi sperar da qualunque Pastorella? Io non son già canuto, E pur non so trovare, Che ritrovar tu possa nell'amore, Che tanto ti diletti, E tanto volentier ti facci amare. File. Ed io non son canuto; E pur non fo trovare Qual diletto tu trovi infra gli uccelli; Ergasto io volentieri Rimiro Gelopea, Perchè son fra seguaci dell'Amore. Tu dolcemente perdi Il tempo della vita, perseguendo Il volo degli augelli. Altri ben volentieri S' affanna, travagliando Per arricchir con zappe, e con aratri, Ecci alcun, che si gode D'andar peregrinando, e non paventa-Le fortune del Mare; E così vien, ch' ognuno E'tratto dalla sua propria vaghezza; Ma perchè tu fai pompa Con le parole tue di quei diletti, A' quali tu m' inviti Io così ti vuò dire,

G-6

156 ATTO Nè conviti, nè canti, Nè delcezza d'altrui ragionamento, Nè fereno di Cielo E' tanto prezioso, Che si debba cangiar con uno sguardo Della mia Gelopea. Che cerchi più bell' Alba? Qual' oro ebbe mai l' Alba, Che non perdesse appresso I biondissimi crini Di questa Pastorella? Ebbe mai l' Alba rose, Ebbe mai neve, o gigli Sulle guancie, e sul seno, Che non fossero secchi pareggiati All' Amoroso. Aprile, Ch' ella porta nel volto? Quando vedesti in Cielo Un seren così puro Che posto al paragone. Della sua chiara fronte Non rimanesse oscuro? Giungi poi che sovente Il Ciel non è sereno, E l'Aurora ha le guancie nubilose : Ma fempre Gelopea E'chiara, ed è lucente. A che dunque favelli Della beltà dell' Alba Per farmi disprezzare una bellezza Bella via più che l' Alba? Adunque per innanzi Taci queste bellezze, e taci ancora I tuoi fischi, i tuoi canti. Del nostro Alfesiebeo. Del nostro buon Galicio: Ed i dolci diporti Del mio gentil Segaro; Che s'una fola volta.

Ina-

Tu senti Gelopea, che si trastilli Col suo merlo; Oh cosa veramente D'infinito piacere! Ella per sua vaghezza Con la sua bella voce Se l'ammaestra, ed or gli va cantando La canzone, Amarillide, deh vieni; Or quella che comincia. Vaga su spina ascosa; E l'augelletto intento a'belli modi Di quella bella voce le risponde, Vaga su spina ascosa; Ella per vezzeggiarlo Quì gli porge la punta del bel dito; E l'augellin vezzoso, Dibattendo le piume S'avventa a quel bel dito per maniera Che diresti di certo, Che voglia dargli morsi, ma beato Poscia gli dona bacio; Or io per mille volte Usaro a questi canti, Sai quanto stimo i canti di Galicio? Quanto se fosser pianti.

Erg. Tu così fattamente
Parli di Gelopea,
Che s' io veduta non l'avessi, certo
Esser la crederei cosa divina,
E pure quante volte
Io l'ho veduta, tante
Ho visto nel suo visto la bellezza,
Che vedo tutto il giornoNel visto delle donne,
Cosa per verità da non morirne,
Per non esser a PALLA si VICINA
Quanto tu miser credi;
Sì che temo assai spesso,
Ch'ella non t'abbia fatto alcuno incanto;
Io odo raccontarsi

ATTO BZE Istorie spaventose di costoro, Che voi chiamate amiche, Ed io le chiamo peste Di nostra giovinezza. Ma pur che fine speri al tuo penare? File. Il fin delle mie pene Secondo me sarà, quando io sia fatto Signor di sue bellezze. Evg. Secondo me Signore Sarai di sue bellezze, o se la sposi, O se per altro modo tu le godi, Fil. Goderle, e non sposarla E' fuor di ogni speranza, E contra il mio volere. Erg. Dunque devi pregare, E devi tener modi, Ch' effa teco si sposi. File. Io non ho risparmiate Ergusto le preghiere, Ma mia balla fortuna mi contrasta: Suo padre essi fermato Di darla ad un bifolco Padron di molti armenti, E sdegna un Pastorello Di così poche greggie Erg. E'mi pela annunziarti, Che per queste cagioni-Ella fia di colui; Che s'egli la desira, ed ha fortuna Difiata da loro Chi potrà disturbar le costor nozze,

File. Le potrà disturbare Ciò che pur fino a quì l'ha disturbate.

Gelodea non consente.

Erg. Eh speranze di vetro! Gelopea non confente? Or se' tu così solle di maniera, Che credi, ch' una donna Vincer non si potrà dalle ricchezze? PRIMO.

Mal conosci i costumi semrainili.

Filebo odi l'amico,

Tu negli amor perduto non procuri
I domestici astari;

Tu non pasci la greggia; tu non ari,
Nè sai provedimento
Alcun per la vecchiezza;
Ella piena di guai

Ti sta tosto alle spalle; e Gelopea
Non ti tornerà giovine; Filebo
Filebo ama te stesso, e non altrui;
Con questo io vo' lasciarti
Perchè venir non vuoi; statti con Dio.

#### SCENA SECONDA.

#### Filebo folo .

O Gelopea più vaga a rimirarsi, Ch' un praticel fiorito per l'Aprile Quando si leva l'Alba, più soave A sentirsi parlar, ch' un fiumicello, Che vada lento lento mormorando. Giù per le rive erbole, più leggiadra A vedersi danzar ch' un zestretto; Che voli su l'erba ripiegando Le cime tenerelle: o Gelopea Gloria di questi monti : onor di queste Valli, lume, e chiarezza di quest'aria, Tutta bellezza, tutta gentilezza, Tutta dolcezza, e pur trovansi ciechi, E pur trovansi sordi, che biasmando E riprendendo vanno il mio seguitti, E desiarti? Ma se questi tali Or mi dessero biasimo, perch' amo Le mie pupille, doverei cessare D'amar le mie pupille per udirli? E che far doverei delle pupille, Se mirar non dovessi la rua fronte?

ATTO 160 Le tue guancie? i tuoi labbri? e finalmente Tutca te stessa ? io certo son fermato Non accettar configlio, se non viene A configliarmi Amore; eternamente Son per esserti amante; io lo giurai A tuoi begli occhi ardenti; e quì d'intorno I testimoni son del giuramento. In mille piante di questa foresta lo già l'ho scritto; e su per le montagne In più di mille pietre hollo intagliato: Esse dureran sempre, e sempre mai E' per durare il mio proponimento; Io voglio, ch' a costui si doni vanto Di liberare gli uomini dal biasimo Di esser di poca fede, ed incostanti. Or tu dall'altra parte, e Gelopea, Mostraci, che la grazia, e la bellezza Non è la sola gloria delle donne, Ma ch'amano la fede: in queste selve Sono rare a contar le Pastorelle. Che sian fedeli: ognuna volentieri Si lascia comandar dalle ricchezze, E dispregia la fede, or tu sì bella Non esser così fatta, e per la gloria, Che a te si donerà della fermezza: E per la vita mia, che verrà meno Se tu mi saria tolca. Io veramente Non ho gregge, nè campi onde servirti Come Berillo, ma so ben che 'n petto Rinchiudo un core, onde posso adorarti Più, che cento Berilli.

## ATTO SECONDO.

#### SCENA PRIMA.

Uranio, e Berillo.

Uranio.

O veramente debbo Renderti mille grazie, Che tu m'abbia voluto Far parte, e configliarti Meco del tuo pensiero; Perchè per questo Mi si porge materia. Di farti giovamento, Siccome di far sempre ho procurato; E come fon tenuto; Ma per niuna via Io son per consentirti il dipartire Di casa abbandonando, E tuo padre, e tua madre; I quali sia per se stessi.
Coranto di conforto solamente Quanto ti fon d'appresso; Io non crederò già ch' in paragone Tu voglia por l'amor di Gelopea Con l'amor di tuo padre, e di rua madre, Ma credimi per certo, Che non ti sarà forza allontanarti Per uscir dell' affanno, Che ti porge l'amor di Gelopea: Perocché certamente Tu sarai la tua sposa: E vicino di lei, E vicino de' tuoi Goderai la bellezza, della quale

Tu oggi disperato Te ne volevi andar peregrinando A perder la memoria.

Beril. Uranio io già da Vecchi

Aveva dire inteso, Che contra dell' Amor la lontananza

Era ottimo rimedio: Io fatto aveva prova

E però poi, che indarno Di guadagnarmi quelta Pastorella Sì bella, ed ostinata,

Voleva allontanarmi da quegli occhi

Onde nasce la siamma,

Che mi ha già quasi tutto incenerito.

Uran. Berillo a così fatre medicine,

Le quali son l'estreme Deve nomo por la mano allora quando, Tutti gli altri argomenti Si son provati vani;

Hai tu fatto sapere a Gelopea,

Che tu la sposerai?

Beril. Glielo seci sapere

Ren mille, e mille volt

Ben mille, e mille volte. Uran. E per bocca di cui?

Ch'è di grave momento in questi casi,

Ascoltar le parole

Da chi le sappia sporre.

Revil. Per bocca d'Atalanta

La sua cognata io da principio tenni Modo di guadagnarla,

E con prieghi, e con doni:

Ed ella poi con lei s'è faticata

In tutte le maniere

Di piegarla per me; le mise avanti

La mia ricca fortuna, Le fponeva miei prieghi

Le narrava i tormenti, ch'io pativa; Ma sue fatiche suro sempre indarno

Prese per mio soccorso,

Uran

Uran. Non disperar Berillo:

Sappi che 'l tempo ha seco gran possanza

Nelle cose del mondo;

Odi quanta coltura,

E quanta diligenza adoperasse

Qualunque montanaro

Acciò d'Aprile il gran si manturasse,

Tutta sarebbe vana;

E poi senza farica,

Per se stesso di Giugno si matura : Così voglio che speri

Che'l cor di Gelopea,

Che fino a questo giorno è stato acerbo

Incontra il buono studio d'Atlanta Con un poco di tempo

Lascierà per se stesso

Affatto ogni acerbezza

Beril. Uranio io non lo spero

Nè si deve sperare a mio parere;

Perció che Gelopea

Non m'ama perchè veggia

In me cosa niuna, che le spiaccia:

Ma più tosto confessa,

Che molto degno fon d'esser amato:

E ch'ella m'amerebbe,

Se l'amor di Filebo non l'avesse

Tutta quanta occupata;

Or sì come è possibile, che s'empia

Un vaso già ripieno,

Così mi par possibile ch' Amore

Entri per me nel petto di costei Già tuttto quanto preso

Dell' Amore d'altrui

Uran. Or sì come volendo empiere un vafo,

Che già fosse ripieno,

Converrebbe votarlo, similmente

A noi convien di trarle fuor del petro questo amor di Filebo.

Beril. Or trova tu maestro,

Che

ATTO Che tolga il Sol dal Cielo .-Amico non ti dissi, Che per le pene mie non è speranza Torle dal cor Filebo? Uran. Berillo il tempo insegna Pur con esperienza alcune cose, Che'l configlio dell'uomo Per se non troverebbe: Io mi son titrovato con questi occhi A vedere ammorzare Un non minore amore: E con quell'arce stessa io son securo Di raffreddar costoro. Dimmi se'tu securo, ch' Atlanta-Sia per adoperarli fedelmente Ad ogni tua richiesta? Beril. Ben securo, securo, Uran. Or'odi un poco. Io vo'che seminiamo Cotanta gelosia Nel petto d'ambedue. Che nel loco d'amor agevolmente Sia per succeder l'odio. Bevil. E ciè come farassi? Uran. Farassi in questo modo: Io voglio ch' Atlanta con bell' arte Ragioni a Gelopea, come Filebo Pien dell' Amor d'un altra Passorella Ha questa notre posto Ordine di trovarsi insieme seco: E che poi le discorra, Com'è possibil cosa, che Filebo Finga d'amarla per averla a moglie, Essendo ella sì ricca, Ma che veracemente egli non l'ama, Poscia ch' ama e procura Le dolcezze d'un'altra; Non dubitar, che al suon di queste voci Non sorga Gelosia.

Beril. Io la vo' creder certo,

Uran.

SECONDO.

Iran. Odi pur d'altra parte: io terrò modo

Ch' a Filebo si dica,

Come pur questa notte Gelopea

Ha fermato d'ascosa ritrovarsi Con un suo caro amanre,

Credi tu che 'l'suo petto

Sarà senza veneno?

Da sì fatti sospetti nasceranno

Infra loro querele:

Dalle querele sdegni, e passo passo

Per questo modo anderà rallentando

Il loro amore, e noi staremo attenti,

E quando sentiremo Gelopea

Alquanto raffreddarsi,

Allora con più studio,

Allor con più preghiere assaliremo

L'animo contuibato:

Berillo è questa l'arte

Di vincere una donna.

Donna non si governa con consiglio; Suoi movimenti sono impetuosi

Ora t'odia, or t'adora,

Beril. Ma noi qual fingeremo effer' il loco,

Dove mentitamente

Deono ritrovarsi?

Uran. Quanto è più solitario

Tanto parrà per furti

Commessi per amore

Beril. E' così certamente.

Uran. Dunque vado pensando,

Che'l fenile d' Alfeo

Sarebbe acconcia stanza.

Egli di quì non è molto lontano,

Ed è nella capanna separato

Da rutte le capanne.

Beril. Dunque sia questo il loco.

Ma dimmi se sapendo

Ciascuno d'essi il loco; s'inviasse

Anco ciascuno in quella parre, e poi

Non

AT TO Non vedesse Pastore, e Pastorella-Se non che loro stessi, non sarebbe Manifelto l'inganno? Uran. E se questo avvenisse, avvenirebbe Il fin del mio pensiero; E quant'acqua è nel mar non laverebbe Ciascheduno di loro Nel giudizio dell'altro. Bevil. Orsù venga chi vuole, atteremo Almeno noi medesmi. Io son securo Dell'opra d'Atlanta Con esso Gelopea; ma con Filebo? Uran. Ho pensato a persona la migliore Per questi effetti, che sia nel paese. Ei saperà ben fare. E farà volentieri, Ch'egli è molto renuto a compiacermi, Per molti giovamenti Da me già ricevuti. Beril. Dunque tù sarai seco. Ed io con Atalanta; e per adesso Non vo' ringraziarti: Nè questo è benefizio, Per cui ti debba folo render grazie. Uran. Io ti fono obbligato di maniera

Uran. Io ti fono obbligato di manier Che quando farò tutto Averò fatto nulla in tuo fervizio. Beril. Io me ne vado. A Dio.

#### SCENA SECONDA:

Uranio solo .

A Lean non può negare,
Che per la giovinezza,
Non sian condotti gli uomini ad errore,
Che nell' età matura
Essi stessi condannano, nè meno
Si può negar, ch' Amore

Col

Col suo soco n'acciechi di maniera, Che non errare amando Sia somma meraviglia. Amor quasi può dirsi un'aratore; I buoi sono gli amanti; Or sì come non possono non gire I buoi per quella parte Là, dove gli sospinga l'aratore, Così non può l'amante Non andar colà, dove Amor vuol, ch' egli vada: E se l'Amor è cieco, Pensiamo per noi stessi qual cammino Si possa far securo Sotto la scorta sua: Ecco Berillo a che s'era condotto: Voleva uscir di casa, Voleva abbandonar questo bel colle Di cui sovente la superba falda Con onda pur di puro argento il mare Ligustico ne terge, e inonda, e bagna. Contriftar suoi parenti, E forse il dolore Seppellir la vecchiezza Del Padre, e della Madre. Per sì fatti dirupi il conduceva La mano dell'amore. Io spero col consiglio, E con l'arte pensata Trar la sua gioventi di questi rischi, Perchè o veramente ei sarà sposo Della sua Gelopea Ovver con la lunghezza Del tempo, rallentando la sua siamma Pentirassi d'amarla. L'amor de'giovinetti E' secondo il proverbio. Come il foco di paglia:

Ei non dura gran tempo,

768 ATTO Ma certamente in questo pensamento Venutomi nel core Berillo ha gran ventura Che si trovi in paese una persona Di tanto accorgimento Ouanto ha Nerino; e che per sorte io Stato suo conoscente, Alcuna volta io stato son pentito D'aver seco amistade: Ma pur provo, che giova alcuna volta, Avere alcuna volta . Amistà co'malvagi; E s' ei non è malvagio, Non ha malvagi il mondo: Ma quanto egli ha di reo, Egli ha tutto rinchiuso in mezzo al core La lingua egli ha di mele, ed ha potuto Con essa, e co' costumi simulati Fare inganno a ciascunó, Sì quasi uomo Santo è riputato: Ma questi santità fara per oro Ogni sceleratezza: Veggolo io, che ne viene E' desso? o pur non è? certo egli è desso, Mi risparmia tatica Di girne in queste spiaggie ricercando.

#### SCENA TERZA.

Nerino . Uranio .

Nevino .

Dicesi, che nell'anno
E'bella Primavera:
Ella bella è per certo:
Ma, bella per coloro
C'hanno stato, e fortuna da goderla.
Uran. Viensene giù pensoso:

Gid non stimo ch' ei pensi, Per lo ben di niuno.

Neri. Che giova a me che'l Cielo

Si fresco, sia sereno

S'ho poi coperto il petto di scurezza.

E se per povertate ho sempre mai

Con marre, e con aratri

Da riguardar sopra la terra in modo,

Che non m'avanza tempo Da rimirar il Cielo.

Uran. Ei move molto adagio.

Neri. O oro degnamente

Da ciascun custodito! e s'è ragione

Custodirlo, è ragione

Ancora procacciar di farlo suo, Ma per via, che sia buona:

Or se non sono assai le male vie,

Come lo farem nostro,

Solo pur con le buone.

Uran. Io son per indugiar per fino a sera

S'io non gli vado incontra;

Dio sia teco Nerino.

Veri. E teco o caro Uranio;

Dammi la mano: oh come mi rallegro

Subito, che ti miro, ed a ragione:

Perchè è soave cosa La vista dell'amico;

La viita dell'amico

Che ne vai tu facendo? Iran. Io ti vidi da lungi, che venivi

Inverso questa parte,

Ed io mi fon fermato a favellare

Con esso teco alquanto?

Veri. Hai tu da comandarmi alcuna cosa?

Tu sai, come io son presto

Ad ogni tuo servigio.

Iran. Io ben lo so; laonde

Non fon per teco usar molte parole:

Solamente ti dico,

Che voglio che t'impieghi in beneficio

Chiabrera P. IV.

н

Del

ATTO 170 Del nostro buon Berillo E tu devi sperare Che sue molte ricchezze Per li bisogni tuoi non faran vane. Neri. La mia bella fortuna Sarà cagion Uranio Che le cortesse vostre io non rifiuti, E pur senza speranza di mercede, Io son per por la vita Per servir a Berillo. Or di che debbo io fare? Uvan. Hai da saper in prima, che Berillo E' forte innamorato Di Gelopea figliuola di Melampo: Or per questa fanciulla confumando. Ha fatto ciò che fanno Tutto giorno gli amanti; Ha sospirato, ha pianto, Ed ha fatto preghiere, E tutto ha fatto indarno; Ultimamente vinto dall' amore Egli s'offerse di sposarla; ed ella Pure gli fu ritrofa; Cercando, e ricercando le cagioni, Onde costei suggisse d'accettare Ciò, ch'ella dovrebbe Aver per gran ventura, Abbiamo conosciuto, ch'ella amava Filebo, quel garzone Fratel di Telaira; Cugino di Torilla; Ci fa dunque mestiere Di romper quest' amore E porre infra lor due: Disdegni, e gelosie,

D'amica fi costei;
Abbiam per tanto detto a Gelopea,
Che Filebo ha fermato in questa notte

Onde a Berillo s'apra alcuna Arada

SECONDO. Di ritrovarsi insieme Con una Pastorella, Or vogliam parimente, che si dica A Filebo, si come Questa notte ha fermato Gelopea Di ritrovarsi con alcun Pastore; E gliel dica per modo, Ch' egli debba ascoltarlo Non altrimente, che per cosa vera: Or se tu ti disponi Di porti a quelta impresa, Io la veggio condotta A difiato fine; E però te ne prego, e ti prometto, Che non sei per sentir la carestia, Che n'affligge quest' anno. Nevi. Uranio a dirti il vero è picciol cost Questa, che mi commetri A fornir per Berillo, e son per dire, Ch'è poca cosa ancora al mio valore. Dormite di buon fonno Tutto ciò fia fornito
Anzi che 'l Sol tramonti.

Uran. Odi, s'è fatto dir a Gelopea, Tutto ciò fia fornito Che 'l loco destinato a questi amori, E' là presso del fiume Nel fenile d'Alseo; Rammenta questo loco, E contalo a Filebo; perchè cerro Andrà colà spiando; E son securo, che per Gelopea Non men vi fie mandato; e se per sorte Filebo fie veduto in quelle parti

Filebo fie veduto in quene parce,
Il sospetto è per fare
Alte radici in petto
Di quella giovinezza.

Nerin. Favelli ottimamente.

Vanne a trovar Berillo, e fallo certo,
Ch' ei da me fie servito.

H 2 Uran.

Uran. E tu come spacciato
Tu ti sia da Filebo, hai da trovarmi.

#### SCENA QUARTA.

CE sì poca fatica, DE sì picciolo rischio M'ha da fruttare il viver di quest'anno Sì come afferma Uranio, Io non dirò giammai, Che stagion quest'anno Sia stara altro, che fertile. Io per certo Per si fatta mercede Anderei prontamente ad ogni impresa. Qui dove son mandato, Che cosa ha di periglio Narrare una bugia? E cercar di piantarla Dentro del seno d'uomo innamorato; Oh fassi egli altra prova Tutto giorno fra noi? Forse ci ha dell'infamia? E quale infamia? Io vo' lasciar da canto, Che l'infamia non sozza! 1 Quanto l'oro abbellisce; Puossi dir' atto reo Vietar ch'una fanciulla Non perda fua ventura Per un vano appetito? Qual giorno se non tristo, è per avere Gelopea nell'albergo in casa di Filebo? Se tuttavia Filebo Albergo ha, che sia suo; Dove all'incontro in Berillo Starà sempre giojosa, Sempre è per comandare a molte greggie, A molti armeni; parmi, Ch' S E C O N D O.

debba render grazie, quando

Ch' ella mi debba render grazie, quando Udirà ch' io fui mezzo
A farle tanto bene,
D' altra parte non niego
Che'l misero Filebo
Non sia per iscannarsi, ma ciascuno
Non deve in questo mondo esser felice;
Che la felicità a mio parere
In questo mondo è fatta
Sol per li possessor delle ricchezze.
Ma lascia ch' io ricerchi,
E ch' io trovi Filebo, e ch' io l' ammazzi
Con la verace angoscia
D' una finta novella.



H 3 A T-

# ATTO TERZO.

#### SCENAPRIMA.

Filebo, Nerino.

Ficebo .

7 Oleva pur' Ergasto Menarmi ad uccellar per le montagne, E m'empiva la testa Di mille sue promesse. D'ogni forte diletto; Ma per certo il mio core, Che contrastò d'andarvi Era fatto, indovin della ventura, Che doveva incontrarmi: Ergasto o che diletto Perder tu mi facevi Con vani tuoi diletti. Io dianzi andava intorno alla magione. Della mia Gelopea Bramoso di veder quei suoi begli occhi, Ond' io mieto ogni bene, Ed ecco, ove io fon presso alle sue case, Ella si mostra fuore Della sua fenestrella, Bella, come un bel giglio; Ridevano quegli occhi, ed a mirarli Eran pieni di foco, Ma di foco, soave, Che ricreava il cuore, Sì come il Sol ricrea Un fioretto gravato Dall' ombra della notte; Rideva quella bocca Di perle, e di coralli, Ove han riposto il meglio de gli odori

Ľε

TERZO. Le rose, i gelsomini, Le viole, i giacinti. Io pieno di dolcezza, Che quasi mi uccideva Passava avanti, parte rivolgendo Gli occhi verso il suo volto, E parte inverso terra: Ma quando io fui vicino, ecco ella lascia Uscir delle sue mani Questa fascia di sera, che cadendo Ferimmi in sulla spalla; E poscia sorridendo si nascose: Or quelta cara fascia, Sì come è vero segno Del suo fervido amore, Così sarà la pompa In ogni tempo, e loco Della persona mia: Nè mi terrò men ricco, o meno adorno Che s'io fossi guernito Tutto d'argento, e d'oro. E perchè questo giorno in che son tanto Caramente onorato, Viva ben lungamente, Voglio a forza intagliarlo Nel piè di quel cipresso Sotto cui si rauna i di solenni Tutta quanta la villa. Neri. Ecco pur finalmente Ho trovato costui.

File. Negli anni, che verranno, i Pastorelli, Che leggeran quest' anno Colà dentro scolpito, Faran lungo sermone Di tanta mia ventura, E se saranno amanti

Sospireranno i miei sì dolci amori. Neri. E' ben che me gli appressi

Non forse si partisse.

ATTO Fil. Ed io benchè sepolto Di sì fatta memoria farò diletto. Nev. Dio sia teco Filebo. Fil. E sia teco Nerino; ove ne vai? Ner. Vado appunto cercando Della persona tua. Fil. Io mi son qui ben pronto: Ad ogni tuo servigio, or mi comanda. Ner. Non ho, che comandarti; Solamente ti prego, che m'ascolti, Perchè son per parlarti D'affari affai ben gravi. Fil. Così farò: comincia. Ner. Filebo, con Lucrino Tuo padre ebbi amicizia Ben stretta, e ben leale; e poi che morte Ne lo colse, ho serbato Verso te suo figliuolo Quel medefimo amore: e se fortuna Accompagnasse il mio buon desiderio Così ti gioverei Con opra, e con ricchezze, Come or sì poverello Io pur t'amo col cuore. Fil. Nerino, io l'ho per certo, e ti ringrazio. Ner. Devi dunque sentir le mie parole Come d'amico, e non negare il vero Securo, ch'io ti parlo Per cagion di tuo bene:

Ver. Devi dunque sentir le mie parole
Come d'amico, e non negare il vero
Securo, ch'io ti parlo
Per cagion di tuo bene:
Filebo io so di certo, che sei preso,
Nol negar, dell'amor di Gelopea,
Nè io di questo amore
O ti lodo, o ti biasmo:
L'amor'è passion di gioventute;
E tu se per amore
Mai sposassi assiani la tua fortuna;

Perch' ella in questa villa

E' fortemente ricca, e tra le doti

E tra

E tra l'ajuto, che potria donatti
Suo padre, certamente
Solleveresti ben la tua famglia:
Ond'io non ti riprendo
S'hai sì fatto pensiero:
Son ben d'opinion, che i parentadi
Debbonsi procurare
Con l'onor de parenti;
E non contaminando
Le donne di niuno:
Che le cose mal fatte
Mai non piacciono a Dio:
E ciò che a Dio non piace
Non ha giammai buon sine.
Fil. Favelli ottimamente:

Ma non so la cagione onde ti movi A così favellare.

Ner. Ed io la ti vo' dire, Se parlo ottimamente, Perchè voi tu guastare La castità della tua Gelopea? Fil. Io far ciò? non giammai,

Es'io volessi farlo

Ella il consentirebbe?

Tutto questo è menzogna.

Ner. E se questo è menzogna,
Come avete sermato
Di ritrovarvi questa notte insieme
Fuore della sua casa,
In solitario loco?

Fil. Quale uomo è tanto ardito,
Che finga una novella si perversa?
Nev. Filebo io ti dirò cotanto avanti,
Ch' al fine eleggerai di consessami
Quel, che non puoi negare:
Ascoltami ti prego: La Licori,
Fante di Gelopea è mia cognata:
Costei sul far del giorno
E' stata a ritrovarmi

H :

Tue-

ATTO Tutta piena d'affanno: E cercava configlio se dovea O fuggirsi, o fermarsi in quelle case Mi raccontò, sì come Gelopea Ha questa notte posto Ordine, fermo di troyarsi insieme Con esso un giovinetto Per uscir di casa, e per tornarvi Celatamente, aveva Seco comunicati i suoi disegni, Perchè le desse ajuto: Ora Licori si trovava posta In mezzo due pensieri, Ch' abbandonar voluto non avrebbe. Quella sua giovinetta: E d'altra parte teme. Le molte difventure, Che possono avvenire, E però meco ne prendez consiglio. Io che del vostro amore. Aveva già notizia, chiaramente Di subito compresi, / Che Filebo era quello, Con cui voleva trovarsi , with 100 11 412 Però meco ho proposto, D'essere teco intorno, ..... A sì fatto negozio. Filebo io torno a dirti L'infidie, e i tradimenti; Non sono cari a Dio . Il padre di costei. Se non oggi, dimani Certo è per risaperlo: Nè vorrà tralasciar senza vendetta Una ingiuria sì grave; Egli è possente, tu se poverello; Guarda in quanto pericolo ti pone. Biasmevole appetito. Fil. Nerino io te'l confermo

Di questo non so nulla. Neri. Come che non sai nulla? Non avete fermato di trovarvi Dentro al fenil d'Alfeo? Fil. Meco non ha fermato. Di ritrovarsi in quello, Nè meno in altro loco. Se tal ordine è fermo E' fermo con altrui. Nevi. Teco, teco è fermato, Che pur te solo ella ama; Tuttavia se non vuoi Aprirti meco, e non vuoi palesarmi Il tuo chiuso secreto, Non monta nulla, pure, Che tu volga la mente a quale impresa you vi nete disposti,
E che tu ben rimiri A qual risco ru poni La tua vita medesma, E quella di colei, Che tu dici d'amare Via più di te medesmo. Filebo, io te ne prego Con quella tenerezza, Che farebbe tuo, padre E poscia c'ho fornito, quello, ufficio, Ch'a me si conveniva, Io mi dipartirò, rimanti in pace.

#### SCENA SECONDA

Filebo folo .

Per bocca di Nerino? Nel fenile d'Alfeo, Per impresa amorosa Con altrui questa notte

H 6

ATTO 180 Deve andar Gelopea?
Ah Gelopea finora
Nove così foavi Hai fatto di veneno? Oual forza ti stringeva A mostrarmi sembianti Cotanto grazios:
Se'l cor non era mio
A che furono miei
Per così lungo tempo
Gli sguardi e le parole: Ma se per qualche tempo Il tuo cor, fu pur mio, in a come design Apri tu la cagione, como contro de la como contro de la cagione de la ca Altrui n' hai, fatto, dono, Che io per me non trovo La dove t'abbia offeso, Nè cosa, onde sia degno Di così grande ossesa.
O sere, o giorni corsi Con cotanti favori;
O promesse, o speranze, O nozze distate;
A sì misero punto Dunque siamo venuti, Ch' io nelle braccia altrui Oda starsi godendo La perfida bellezza, Che per darmi la morte Con tanto tradimento Tauto mi s'offeriva? Air crudel gente! ah nome Senza amor, senza fede Femmina! Or dunque in cielo Non sarà tuono, o hamma, Ch'un di faccia vendetta Di tanto ingrato seme? Pera il giorno ch'uscisti

That

TERZO
Fuor del ventre materno
Iniqua Gelopea;
Perano gli occhi tuoi Maestri di fierezza, Nati per fare stazio De' cuor suoi più fedeli.
O tu ch' ai del suo petto, E non so per qual modo Intera signoria Giovine sconosciuto, Fuggi, fuggi quest' empia, Lasciala in abbandono; Non credere a' suoi vezzi, Che con essi l'ingrata Ha traboccato a morte
Un che non seppe mai Salvo sempre adorarla; Ma lasso, io quì mi doglio Indarno, e mi lamento Pieno d'angoscia, ed essi Non si lamenteranno, Che bene accolti insieme Fra giochi, e fra dolcezze Si goderanno; comer Ch'essi si goderanno; Or per me non rimane Almeno un'asta, un spiedo Almen per vendicarmi?
Non fapeva costui, Ch' io n' era fatto amante? Che quella empia bellezza Era già fatta mia Per cotante promesse? O misero Filebo, L'amor fin qui cresciuto Così soavemente Terminerassi in sangue, Ed in ferro, ed in morte; Ecco, dove mi tira

A T T O Tua fede, e tuoi costumi Iniqua Gelopea; Che fossi io nato cieco; Che mi fosser caduti Gli occhi quand'io ti vidi, Che mi si fosse spento, Il cor quando t'amai.

#### SCENA TERZA.

Telaira, Filebo.

Telaiva ... PEggio io Filebo, là, che stassi in arto. Di lamentarsi, tutto Afflicto, e tormentato ne' sembianti? Egli è certo Filebo,
Carissimo Filebo,
Carissimo fratello,
Ond'è, che ti rimiro contristato? Perchè ti veggo a gli occhi Questi novelli pianti? File. O. Telaira, quanto Meglio faria per gli uomini, che al mondo Non ci fosse l'Amore, O ch'almeno le donne, mis sous la que la Ci sapessero amare.
Con un poco di fede. Tela. Perchè queste querele ? " " " " " " Dillo, ch' io re ne prego. File. La nostra Gelopea, Come potrò mai dirlo? Ella s'è data in preda ad un amante E questa notte, questa notte deve. Esser con esso, lui. Tela. Ah fratello, ah Filebo Non dir queste bestemmie Gelopea con altrui? Qual fu l'uomo maligno,

Che dice la menzogna smisurara File. Non è uomo maligno; Hallo detto Nerino. Tela. E come la Nerino Così fatto secreto?

File. Lo sa per la Licori Fante di Gelopea Tela. E perchè Gelopez L'ha detto alla Licori?
File. Per aver più bell'agio D'uscire, e di tornare. A mezza notte in casa. Tela. Ma perchè la Licori Dovea dirlo a Nerino?

File. Nerino è suo cognato;

Ed ella paventando di quei rischi, Che possono avvenire.
In opere sì fatte,
Corse a lui per consiglio Tela. Or quale è questo amante. Uscito di sotterra Tanto improvisamente? \_\_\_\_\_\_ sugi vier ser. V File. Non si sa, ma Nerino sospettando, o ma Ch'io non fossi quel tale, and Venne per ammonirmi, e per pregarmi, Ch' io non facessi ingiuria Ed io negando, come veramente Dovea negare, ei quali argomentando, Contra di me mi diffe, Che il loco destinato.
A questi amori ascosi.
Era il fenil d'Alfeo,
E si parti ben certo.
Ch' io fossi quel Pastore. Che trovar si dovea con Gelopea, Che così fosse ognuno Con esso l'infedele,

Come vi fiz Filebo.

ANTATO Tela. Filebo io non vo' dire, Che Nerino t'inganni, and and a and and Più tosto crederò, ch' ei sia ingannato, chiali Ma ingannato, o no; che Gelopea Co B AST Sia cotanto malvagia E' certamente inganno Duolmi, che per l'amore, Che vi portate, a me sia divierate Entrare in casa loro: E che sia divietato a Gelopea In meco favellare,
Che certamente or ora Farei che con sua bocca t'aprirebbe La strada' da venire cremia s me savos A trovar questa froda; urgon och and a series Ma perche fo, come la gelofia (\$ 18) 19 14 Metta presto radici, Mes vercaling ed ? Nel petto di chi ama, E so come ne tratta, io vo'condurti A ritrovare il veronità della se Per un altro cammino; Vanne nascostamente Entro il fenile d'Alfeo E là dentro t'appiatta; san fai les si Se nongverra niuno Tu sarai suor d'assanno; in the si tion of the Se verrà Gelopea Tu farai tue querele, e tue vendette; Ma non verrà niuno. Fil. Io benchè sia tradito Ingiustissimamente, Non ho per tanto il cor così gagliardo, Ch'io le dia tanta pena, Quanta ella sentirebbe in rimirarsi Colta su tanto fallo,

Da me massimamente: Ciò non potria far mai; Ma sì ben sommamente ho desiderio Di spiare chi sia

Il tanto fortunato,
Che trova tanta fede
In quel petto, ove io trovo
Cotanto tradimento:
E però viemmi in core
Di vestire i tuoi panni,
E per quelle contrade raggirarmi,
Per questo modo io posso agevolmente
Ben riconoscer loro
Senza esser como niù ri piaco.

Ch' ella doni se stessa a chi non l'ama?
Ma che alcun l'abbia amata,
Non se sella Parille

Non fo salvo Berillo.

Tela. A che tu di pazzie:

Se Berillo più volte l'ha richiesta,

Al padre per sposarla, E se'l padre più volte S'è turbato con lei, Perchè non vuol sposars:

Dev'ella essergli amica

Potendo essergli moglie?
File. Hai ragion yeramente; io non ritrovo

Chi possa esser costui. Tela. Nè tu ritroverai

Nel fenile d'Alfeo

Alcun; sta di bon core; entriamo in casa.

File. Entriamo, ch' oggimai Il Sole abbassa, e l'ombre

Allungando si van sopra la terra.

The same of

## ATTO QUARTO

#### SCENAPRIMA.

Licori, e Gelopea.

Licori.

O Figlia, o Gelopea
Da me non meno amata, Che se mi fossi figlia: Odi le mie preghiere; Pon mente che tu perdi E la vita, e l'onore. Geco. Favella bassamente Licori, e credi, che non ha periglio Il mio proponimento Emmi cara la vita, E più caro l'onore. Lico. Come non ha periglio? Andarsene una vergine soletta, Armata, e travestita Per l'ore della notte? Che ti conduce? io già non son sì sciocca. Nè così poco esperta Delle cose del mondo Che non comprenda; che ti è fatta forza Da stimolo d'amore: Se tu sarai scoperta, Sì come agevolmente. Ti potrebbe avvenir per mille vie Credi, ch'a tuo padre Non ne verrà notizia? Ed egli credi tu, che sia per starsi Dolcemente con teco? O tu sorse possente. Sarai per farli credere, ch'onesto Sia stato il tuo viaggio?

Mile-

Misera me per certo Io fon troppo vivura, Vedendo, queste cose. Gelo. Ne flimolo d'amote.

Licori mi fa forza, Che seco abbia alcun vizio,

Nè dentro questi panni in mezzo. l'ombre.

Della notte è possibile, che alcuno 5- 1160 , 1

Certo mi riconosca;

E quando io fossi conosciura, quando Ne giungesse notizia anco a mio padre, Aprirei la cagione.

Del mio cammino, ed ella mi porrebbe.

Fuore d'ogni molestia

Lico. Or s' è cotanto giusta, La cagion, che ti move o Gelopea,

Almen fammene parte, Ch' altramente, con l'anima turbata

Non fon per stare in vira

Non ch'io deggia ubbidirri. Or tiriamoci alquanto più lontano.

Del nostro albergo, acciò securamente. Possiamo favellare.

Gelo. Già sai ru, che Filebo.

Faceva apertamente

Le viste d'adorarmi,

Non che d'amarmi, or s'egli fintamente.

M'amava io non fo; so ben che vero

E'staro, ed è l'amore,

Onde l'ho amato, ed amo; ... Io con gran desiderio mi farei

Seco spolata, ed egli

Mostrava desiarlo;

Ma pur mio padre è stato sempre avverso.

Dicendo, che non era

Onor di nostra casa

Darmi ad un poverello.

Io contra voglia sua non ho voluto.

Disportidi mia persona: -461

E non

E veder se per vero

Ei vien meno alla sede,

Ond'è tenuto amarmi.

Lico. Se pur altro non vuoi

Salvo esser fatta certa

Se Filebo è per gire in quel fenile, Non feno io buona a pormis de la intra A così fatto aguato? non a la esta composa ol

Temi, tu, che con sede io non riporti

Qualunque avvenimento? Gelc. Licori una bugia, Ed una verità, ch' è per costarmi Tanto di pena, e tanto di conforto Io non voglio fidarla, Che alla propria vista; Tu rimanti in ripolo, E vegghia volentieri Per amore di me queste poch'ore. Quando ritornerò trarrotti un sasso Alla finestra pianamente, allora Mi darai la scaletta, Ed io verronne, questo In somma è quel servigio, Che a te fia nulla il farlo, E l'accettarlo a me fia fomma grazia, Lico. E se tuo padre non ti vede a desco. E dimandi di re, come poss' io Celar la tua partita? Gelo. E tu risponderai, Che gravezza di testa, M'abbia pigliata, è ch'io Però mi son colcata, e ch'io riposo. Lico. Carissima figliuola Questi pensieri a te gli detta Amore; Ma pensa che sovente Sono interrotti i pensamenti umani, Tutto che sian ben cauti. A me trema nel petto Il core, e sbigotrisco Solo a pensar, che tu debba soletta In questa oscura notte Andar per la campagna; Or se mai si sapesse, Che sarebbe di me? della mia fama? E di mia vira? alla mia sola fede Ha tuo padre commesso L'onor di tua persona, a cui congiunto,

E' pur l'onor suo proprio;

Tgo ATTO Or non ne sarei detta traditrice? E dimostrata a dito in ogni loco. A me sì come a vecchia Si conviene ammendare i tuoi configlia on a l E tu vuoi Gelopea, Che così gli secondi? Gelo. Licori tu comprendi , e e to Quanto ben cautamente Mi metto a questa impresa, Ciò ti deve bastare: io risolutare de come Affatto son di trarmi-Questa spina dal core; Or non puoi favellare; Che tu favelli al vento. Lico. Almen serba nel petto Tutte le mie parole; E siami tellimonio in logni tempo, Come ti ho configliata, E come ti ho pregata, E quanto affanno ho preso ... Per questo tuo pensiero; Io giuro a questo Cielo, a queste stelle Che su questo momento Io cangiarei la vita Con ogni tormentata. Per me tu non diparti: Io non ti lascio; Tu mi fai violenza. Gelo. Orsù rimanti omai, Che il Ciel profondamente è fatto ofcurò. Lico. Quanto è più scuro il Cielo Io men debbo lasciarti, almen ne porta O luce di lanterna, o d'altra face, Che ti scorga per vie sì tenebrose. Gelo. Se mio proponimento E' di gir sconosciuta a che vuoi pormi Per lume infra le manil, Che altrui mi manifesti? Lico. Nell'andar, nel tornare

Può venirti in acconcio

La compagnia del lume; Porgi la mano, e prendi Almen questo focile; Se ti farà mestiero, indi trarrai Per tuoi bisogni il lume. Gelo. Saggiamente ricordi. Or sta con Dio. Lico. O Gelopea riguarda, Che puoi pentirti ancora; Ah figliuola consenti, ch'io ne vada, E ch'io faccia la spia, Che saperò ben farla; Abbi pietà di questa vecchia, certo Sento venirmi meno. Gelo. Io più non rispondo: Liso. Ella ha date le spalle. Or poscia; che miei preghi Non han potuto ritenerla, sia Qualche pierà nel Cielo, Che me la custodisca, e la difenda Nell'andar, nel tornare, E le tolga d'attorno Pericoli di morte, Pericoli d'infamia.

#### SCENA SECONDA.

#### Gelopea sola.

Uesta mia buona vecchia
Parla amorosamente, ed è commossa
Teneramente per la mia persona,
Io conosco per certo
Il suo servente amore,
Il qual per mille prove
Addietro ho conosciuto, e veramente
Doverei rimanermi,
Siccome ella ammonisce;
Ma mi sa tanta sorza
Il pessimo sospetto,

ATTO Ch' Atalanta mi ha sparso nella mente Che non posso disporre Di me stessa a mia voglia Voglio alquanto specchiarmi In quelle gran bellezze. Ch' hanno vinto Filebo, ed ha spezzara Nel suo cor quella fede, Di cui soleva meco Tanto spesso vantars, Ma se questa bellezza a lui pareva Degna d'essere amata Va più, che Gelopea, Perchè tanto seguirmi? Perchè tanto pregarmi? Era forse obbligato, Amarmi oltre sua voglia? o pur temeva Non incontrare danno, Se forfe, ei non mi amava? Ma, ch'egli mi ami, e segua L'amor d'altra fanciulla Non è possibil cosa: Indarno ei me lo giura; Chi ama, ama una sola; Infino a questo punto io vivo in dubbio, Nè credo, nè discredo interamente: Egli per tutti i segni. Ch' usano dar gli amanti Ha dimostrato amarmi: Ma d'altra parte intendo, Che gli uomini san l'arte Di sottilmente fingere, nè vanno Per altra strada amando, Che per quella una sola, Che sia più frodolente; Essi non han vergogna, Ma prendono diletto D' esser chiamati ingrati,; Ma se si danno vanto D'usare ingratitudine, per certo File-

Filebo avrà fra loro Materia onde vantarsi Ch' io di me mi fermai Di volere spolarmi Con esso seco, ho posto Il mio cor in sua mano; Da lui s'incominciava Ed in lui si finiva Ogni mio pensamento; -Berillo in questa villa Di non bassa fortuna, Ma molto ricco, accelo Sì come egli diceva, Di questa mia bellezza, lungo tempo Emmi venuto attorno Ben fermo, e ben costante: Dicalo egli se mai Gli occili miei lo miraro: Ultimamente spinto Da questo desiderio Mi chiedeva per moglie; Mio padre era rivolto, E presto a compiacerlo, e reputava Fosse per mia ventura Un ral suo desiderio, E per molte ragioni Nol reputava a torto; Io gli feci contrasto, e non per altro, Che per soverchio amore, Ch' ho rinchiuso nel petto: Quante dure parole, Quante minaccie ho poscia sofferite Per ranta mia fermezza? E tutto ho sofferito Allegra, e volentieri, Che così vuole Amore, Or di sì fatto Amore, E' questa la mercede, Che fola a mezza notte Chiabrera P. IV.

Andas

194 ATTO QUARTO. Andare investigando io son costretta Le frodi, i tradimenti, Che contra me son fatti; S' alcuna donna è volta A pensieri amorosi, , Certo per mio configlio Non fia lenta a pentirsi, O Filebo darai per alcun tempo A questa sfortunata Tanto di gioja, quanto 2 Or le dai di tormento. Ma così passo passo io son venuta Al loco designato, Ecco il fenil d'Alfeo; Loco, che per dolcezza, o per miseria Mi sarà sempre fisso In mezzo la memoria. Or' io fra tante macchie Ho da cercarne alcuna, Dove possa appiatarmi, e discoprire Quinci intorno ogni cosa: Parmi, che quel roveto Potrà ben ricoprirmi; Entrerd colà dentro; e quelle spine Saranno i primi frutti, Ch' io raccolga d' Amore. O Gelopea se alcuno Mi ti richiederà, dove vivendo Tu fossi più meschina. Fa che tu gli risponda; Al fenile d'Alfeo

## ATTO QUINTO.

### SCENAPRIMA.

Filebo folo:

LI altri che son presi J Nella rete d'Amore Usano travestirsi, Usano travestirsi in strani modi, Per agio di godere, e corre Comodamente i frutti De' desideri loro. De delidery loro. Ed io sono condotto a travestirmi, E porromi nascosto a rimirare, Ch' altri mi tolga e rubi Quanto di bene al mondo Ho sempre desiato. Io ben vo, creder certo, Che per addietro alcuno Non abbia amato, ne patito amando Con tanta disventura. I campi ond' io speravo Le belle spiche, hanno per me prodotto Solo logli, ed avene; Lasso, per Gelopea Solamente sperai, Che dovesse fiorire Il mio misero stato, ed ella ha mosso Una tempesta, onde s'abbatte, e schiantà Affatto ogni radice Di tutta mia speranza. Or così vada, io vo' co gli occhi miei Mirar sì strana cosa; E poscia alcuna cosa Non vo più rimirare in questi campi, Ch' han potuto produrre Così gran tradimento. I

ATTO Anderò peregrino Per paesi stranieri, o ne' deserti Mi viverò romito In mezzo delle fere. Che se pur son crudeli, Almen non san tradire. Voi monti, voi rivere, Della bella città, cu'ancor Reina, Ma non già come prima, altera fiede Di tutto il Mar sopra superbo scoglio. Voi belle spiagge, in cui Son nato, e son nudrito Così soavemente, in mezzo a cui Ho pasciuto le greggie; e poi credendo Dirittamente esfer' amato, ho tanto Infino a quì goduto, Meco verrete, e sempre Sarete nel mio core Con diletta memoria. Ma voi dall' altra parte non vogliate Per mia tanta miseria Di me dimenticarvi : Anzi quando passando Vedrete Gelopea, Allora o cari Monti, O care valli, o care Piante rimproverate A lei la rotta fede, E i rotti giuramenti. Ora s'io non mi inganno, Veggo poco lontano Il tenile d' Alfeo: Loco del quale io solo Non fon per ricordarmi. Io non volli scoprire a Telaira Affatto il mio penfiero, Non vo' più rimirare in questi campi, Ch' han potuto produrre Così gran tradimento.

T

Anzi per vendicarli;
Se Gelopea vi viene anzi l'amico,
Io metterola in fuga;
Ma come vien colui
Io raccorollo, ed egli
Lasciandosi ingannare a questi panni
Mi si farà vicino, ed io con questo
Trapasserogli il petto;
Ciò sia per certo: or come,
Salir debbo la suso:
Sta che per queste morse io condurommi
Al van della muraglia,
E sul palco del sieno.

#### SCENA SECONDA.

Gelopea sola.

'Oscuro della notte mi ha nascosto Il viso, e le fattezze Di questa traditrice, Ma non mi ha già nascosto il tradimento. Gelopea tu sei chiara, Gli occhi tuoi se l'han visto. E chi mai più fidarsi Dovrà d'uomini al mondo? Ah maledetta schiatta Ch'ora s'apra la terra, ed inabissi La razza scellerata. Che mi ha giovato amare? Che sofferire amando, Che si perdono i giorni più soavi Della mia giovinezza? O Berillo, se sorse Da me ti stimi offeso, Non ti metrere affanno Che tu sei vendicato. Or va poscia, e sostieni I gridi, e le minacce

ATTO Del padre, e serba il core interamente. All' amor di costui; Dunque per me saranno Solo le frodi, ed altra Goderà degl'inganni? Io la schernita? ed altri Goderà de' miei scherni? Non fia così per certo: Che farai Gelopea? Ammazzerò coffei: E s'ella ha cominciate Le non sue proprie gioje, Farò che sian fornite: Ma se per sorte non l'ha cominciate Io faro si che lenta Fia stata a cominciarle. Ecco comodamente da più parti-Posso por soco in questi sieni, e s'ella. Tosto non se ne avvede, Può la fiamma annegarla, e se per tempo, Ella pur se n'accorge; malamente Può turbata dal risco giù calarsi. Ch'io non le corra addosso, E con quest'asta non de passi i sianchi; E così non in tutto Orsù mettiamci all'opra; Crsu metuanici an opia, Lascia, ch'io tragga soco dal socile, Che non fenza configlio. D'Amor mi porse di sua man Licori: E di queste cannuccie. Componga una facella; Che sì farò sentirle Foco altro, che d'Amore; Ma chi mi fa secura Ch'anzi, ch'io quì venissi Filebo dentro non sia nascosto? Ed ei potrà perire Spento dal foco; o per fuggire il foco

Giu

Giù ruinando a terra Fiaccarsi il collo, e sia; Fiacchifi il collo e pera Perirà forse mai salvo un' ingato? N'avanzeran ben tanti, Che tradir si potrà dalle fanciulle. Ah tirannia d' Amore; Non può la mano alzarsi; Io non ho core, or come Potrò certificarmi ch'egli sia O che non sia quì dentro? Lascia, ch'io corra a casa Telaira, Forse non fia partito Ancor di casa, e stassi ad aspettando, Che sia notte più alta; S'egli non fia partito, Telaira Lo saprà dirmi, e s'egli Per avventura sia partito, allora Meco andrò pensando Sopra la mia vendetta. Stelle voi che vegghiate In Cielo eternamente Tutte quante le notti, Vedeste mai, che notte si volgesse Piena sì di dolore Per nessun' altra donna? Ecco io fono all' albergo; Io picchierò questa fenestra, ch'ella Ha letto in questa stanza.

#### SCENA TERZA.

Gelopea, Telaira.

Gelopea . .

SU vien fuor Telaira; Telaira vien fuore; Non conosci tu me; son Gelopea Vientene prestamente.

Tela.

Tela. Or che sarà? Dove sei Gelopea? Gelo. Io mi fon qui; non scerni Per l'ombra della notte ? Tela. Gelopea travestita Va vagando a quest' ora? Che sarà Gelopea? Chi così ti consiglia? Gelo. Saperai tutto adagio, or mi rifpondi. Dimmi dov' è Filebo? Tela. Costei per certo è piena D'alcuna gelosia. Tu ricerchi Filebo, ed io ricerco La cagion, che tu porti Cotesti vestimenti. Gelo. La ti dirò, ma dimmi, Che n'importa il saperlo: Dimmi dov'è Filebo? Tela. Filebo era pur dianzi Meco a ragionamento Alla solita stanza. Gel. Dunque dimora in cafa? Tela. Oh non te l'ho già detto? Gelo. Me l'affermi per certo? Tela. Per certo io te l'affermo. Gelo. Io così vo' cercando, Telaira Vien mecol; ho gran mestiere Della tua compagnia, Tela. Dove vuoi tu, ch' io venga a sì fatta ora? Più rosto qui rimanti, E dimmi la cagione Del tuo così vestire. Gelo. Te la dirò per via. Vieni, perchè l'indugio Potrebbe ruinarmi. Tela. Eccomi teco, andiamo. S'io stesta non vedessi

La tua persona avvolta in cotal veste,

Aver-

Altri potrebbe indarno

14,1

Avermelo narrato.

Gelo. E si narra ben anco

Alcuna cosa strana,

Ch'è vera alcuna volta.

Tela. Onesta ne sarebbe una.

Ma chiariscimi omai

I tuoi novelli affari, onde trascorri

Per l'ombre della notte

Sì come un cacciatore.

Gelo. Son pur venuta al loco là, dov'io

Gli ti volea narrare

Tutti distesamente.

Ascoltami tacendo.

Quanto abbia amato tuo fratello, e quanto

Io l'abbia disiato

Per mio marito io posso

Chiamarne in restimonio te medesma:

E quanto egli giurasse,

Che non mi amava, ma che mi adorava,

E che sol disiava le mie nozze,

E che per ciò vivea;

Tu pur lo sai, che di tua bocca tante

Volte me lo dicesti:

Or costui si fedele

Essi perduto appresso

Altri novelli amori, e questa notte

Ha fermato trovarsi entro quei fieni

Con esso una sua amica;

L'amica è già venuta,

E stassi ivi rinchiusa,

Tela. E tu lo sai di certo?

Gelo. Holla vedura con questi occhi miei,

Che dentro quel roveto Stava tutto spiando,

Tela. O cosa da narrarsi!

Gelo. Da narrarsi per certo;

Ma come estremo esempio di perfidia.

Tela. E perchè vai picchiando

Alla fenestra mia,

I g

E mi

ATTO E mi meni con teco in questo, loco > Gelo. Io volea vendicarmi,

E pagar le mie pene
Col sangue di costei, E voleva dar foco da più parti A questi fieni; allor per tal maniera, O Ch' improvvisamente sopraggiunta Dal foco s' annegava; O che fuggendo il risco Precipitosamente si sarebbe In terra traboccata, Ed io con questo spiede. Le trapassava il petto. Tola. Ah trista la mia vita! E perchè non fornisti il tuo disegno ? Gelo. Mi ritenne l'amore

Il qual dovea spronarmi; paventai Non fosse chiulo qui forse Filebo Anzi ch'io ci venissi: Nè mi sofferse il core. Che'l foco lo spegnesse, e che suggendo. Egli corresse risco di fiaccarsi Il collo, o di storpiarsi Per qualche altra maniera; Così venni a tua casa; or poi che certa M' hai fatta, ch' egli chiuso Ancor non è qui dentro, io volentieri Ho voluto, che vegga, e poi gli conti Le mie proprie vendette.

Tela. Dunque tu vuoi, che mora La donna quì rinchiusa; e vuoi lavarti Le man dentro il fuo fangue? Gelo. Or or tu lo vedrai.

Tela. Ed io lassa ti dissi, a mi son E distilo a buon fine, - ... 

Meschina Telaira !: 1 Falle 1 10 16 16 O cara Gelopea, Getta cotesto ferro,

6 w w 10 10 10 10

Gel. Non ha loco clemenza

Nel vendicar Amore;

Non ti doglia che mora

Una donna impudica.

Tal Ab Galonea qui dentro

Non è donna impudica.

Gel. Come non la vidi io?
Non la vidi venire?

Non qui dentro serrars?

Tel. Ah ch' egli su Filebo.

Gel. In che modo Filebo?

Tel. A lui fu detto cosa.

Nè vera, nè credibile, ma vinto
Da passion soverchia

Egli pur si conduste a sospettarne;
In somma gli su detto,
Ch' ascosa in questi fieni, e questa notte

Tu dovevi trovarti Con uno occulto amante.

Gel. Io doveva trovarmi
Con uno occulto amante?

Tel. Ed egli se ne venne
Così pieno d'angoscia, ch'a mirarlo,
Era una pena, e meco lamentossi;
To che sapeva come
Di te non si voleva aver sospetto,

Per liberarlo affatto
Da così grave affanno il persuasi,

Che quì dentro nascosto Stesse attendendo il fine Di sì brutta bugia;

Egli prese il consiglio, e per più sorse Coprirse a gli occhi tuoi

Volle vestirsi panni semminili;

Ed egli è la fanciulla, Che tu venir vedesti, E che volevi morta,

Cel. Or perchè mi dicesti, Ch' egli si stava in casa? 204 ATTO

Tel. Dirotti; in rimirarti Dentro cotesti panni, Ed a tal ora, io corsi col pensiero, Ch' alcuna gelosia Ti fosse entrata in testa; ed io pensava Acquetarti la mente, Se ti faceva credere, che meco Egli si slava in casa. Gel. E se tu non venivi, E s'io non ti sforzava a venir meco, Ch' avveniva di noi? Tel. Meschina me ch' io tremo Solamente a pensarlo. Dio pietoso Dal Cielo ha volto gli occhi Sul buon: animo mio Gel. Chi fu lo scellerato, Che compose la pessima novella Della mia fama, e dissela a Filebo: Tel. Io vo' chiamarlo; ed egli Meglio saprà narrarglielo. Filebo. O Filebo vien fuore: Odi, son Telaira, Vien fuor che ti vo' torre Da buon senno il sospetto.

#### SCENA QUINTA.

Filebo, Telaira, Gelopea.

Filebo .

Che mi chiami con voce,
Che all' udir parmi lieta.

Tel. E perchè non debbo io
Dimostrarmiti lieta?
Che ti veggo scampato dalla morte
Tib. Chi voleva ammazzarmi?

Tel. Ah fratel! Gelopea.

OUINTO. File. E che va più cercando? Ella troppo mi uccife Col mancarmi di fede. Tale. Sciogli, sciogli la mente Dal persuaso inganno. Non ti diss'io, ch'era impossibil cosa, Che 'l cor di Gelopea si rivolgesse Ad opra vergognosa? Ella è quì, che desira Udir da te; chi seppe sottilmente Tanto ingannarti, guarda, Se tu la riconosci; Ella dentro quei panni essi nascosta Per eguale sospetto, Ch'ebbe della tua fede; Ed appiattossi in quei cespugli, e vide Ouando tu racchiudesti entro il fenile; E se pietà di Dio Non faceva contrasto, Ella accendeva i sieni risoluta Quando fossi disceso d'assalirti Tutta turbata, e d'ammazzarti: in tonto Inganno l'avea tratta il tuo vestire, Ed in tanto veneno L'avea posta il furore Dell'empia gelofia; -Or tu falle palese L'autor del tuo sospetto; E fa ch'ella ti dica, chi la pose, E come io questi affanni. File. O carissima, ch'altro Nome non posso darti, Perchè mi sei carissima; Nerino E' stato oggi a trovarmi, E riprendendo me perch' io volessi Per modi non onesti

Questa notte esser teco in questi fieni.

Che dovevi venirvi; ed assermava

M'affermava per certo,

Cha

ATTO Che ciò sapea per bocca di Licori; Così mi fe gelofo Tanto ch'io ne moriva; e Telaira Come colei, che certa Era della tua fede, configliommi, Ch' io qui venissi innanzi; ed attendessi Il fin della menzogna. A me piacque il configlio; ma pensai Cosa, che a lei non dissi. Dissile solamente; Che per via più celarmi, Io mi volea vestir, sì come donna: Ma era mio pensiero, Che se venia l'amico immaginato Dovesse per gli panni Incautamente fermarsi d'appresso. Ed io volea cacciarli Questo pugnale in petro; E tu se a cotesto abito mentito O cara Gelopea Punto mi ti appressavi; Ma non vo'ragionare, Che mi esce il cor dal petto Solamente a pensarlo. Ho narrati gl'inganni, Che a me son stati detti, ho raccontati I pericoli gravi, Che questa notte ho corsi: Ma tu come ingannata? Chi fu lo scellerato; Che si prese diletto in tormentare L'anima d'una vergine? Gel. Ella è stata Atalanta, e col suo dire Mi mise il core in dubbio, e per chiarirmi Volli venir io stessa, E per andar secura Nell'ore della notte, Di questi vestimenti io mi copersi; Ciè che poscia avvenuto

QUINTO. Mi sia, dianzi narrolo Telaira; Ma chi loro abbia mossi A così travagliarne, a più bell'agio Noi ne ricercheremo. O Filebo di quanti Biasmi, di quante ingiurie. Contra te dette, io devo Dimandarti perdono. Tel. Questa notte trascorsa Con tanti fieri rischi, e Gelopea N' ammaestra, ch' omai-Fornir dobbiate i vostri onesti amoria Io vi prego vogliate Accettar mio configlio, Andiamo, incontanente. A trovarne Atlanta, e raccontiamo Gli strani avvenimenti trapassati. Dappoi la pregheremo, Che voglia accompagnarci Con fue buone preghiere, E far sì, che tuo padre, o Gelopea, Voglia omai queste nozze, Che voi volete, e mostri, Che son volute in Cielo. Gel. Facciam, come tu vuoi. Tel. Or moviamo oggimai, Fil. Io, perchè nel mio core. Non entrò mai pensiero Salvo d'onesto amore, ho per costante Che Dio m'abbia guardato. De' pericoli corsi; e parimente. Ei sarà per guardare. Sempre qualunque amante. Amerà drittamente.

Il fine della Gelopea.

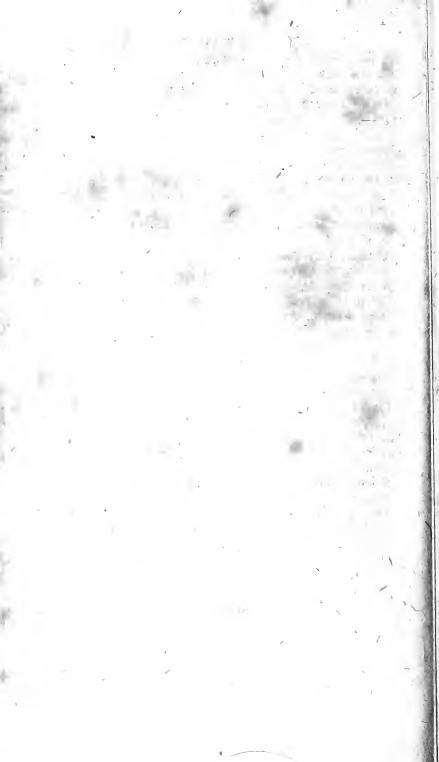

# IL RAPIMENTO DI CEFALO.

Rappresentato nelle nozze della Cristianissima Regina di Francia, e di Navarra,

MARIA MEDICI BORBONA.

#### Interlocutori.

Poesia fa il Prologo. Berecintia

Aurora,

Giove

Cefalo.

Coro di Cacciatori

Titone .

Di Tritoni

Oceano.

Di Amori

Febo.

Di Segni celesti

Amore. Di Dei

Notte.

Fama da la licenza.

# PROLOGO

## La Poesia.

PER serenar il cuor negli altrui cori Favoleggiando in misurati accenti Io nelle nobil menti Spiro dall'alto Ciel sacri surori, E di chi prezzo, ed amo Agito i petti, e Poesia mi chiamo.

Vo colà pronta, ove virtù m'invita:
Quinci a te scendo riverente, inchina,
O Inclita Reina,
Qui l'alma Italia qual suo pregio addita,
Cui Francia alta desira,
E cui l'Esperia, e'l suo gran mondo ammira.

Già sulla cetra degli Amor compagna Le glorie io sei di tua beltà sì chiare, Che Teti in grembo al Mare, Ed in grembo alle nubi Iri si lagna, E lagnasi non meno Espero ardente in mezzo al ciel sereno.

Or tra le pompe, e gl'Imenei festosi Ampj teatri, e scene eccelse indoro, Espongo oggi fra loro Al forsennato vulgo amori ascosi, E tra bei suoni; e canti Mostro d'antichi Dei vari sembianti.

Tempo verrà, che de'tuoi figli altieri, In far cantando le vittorie conte, Sull'Eliconio monte Lo farò rifuonar verfi guerrieri,

Qual

Qual rimbombo di venti, O per distrutto gel gonfi torrenti.

In tanto l'asta gloriosa, e l'armi Non mai per sorza, o per insidia dome, E del tuo Marte il nome Impiumo sì d'Insaticabil carmi Ch'a minacciargli assalto Strale d'Invidia non può gir tant'alto.



## ATTOPRIMO.

Aurora, Coro di Cacciatori, Cefalo.

Aurora.

Plaggie del Ciel serene Lasciar vostri bei lampi or non mi pento, Tanto in terra di bene Mi sa cercar Amor col suo tormento.

Uno de' Cacciatori.

Cefalo forgi, che dal Cielo un Nume Entro nembi di rose a te s'invia: Di venerarlo, ed adorar sa segno; Che se non ben s'onora Eterna potestà, si move a sdegno.

## Cefalo .

Qual tu sia delle superne Dive, Che tra mortali gloriosa scendi, Sia per nostra salute il quì vederti: Se Cintia sei, che per quest'erme rive Col corso usato di selvaggie belve Brami per gli occhi tuoi nuovo diletto, Io pronto sgombrerò di queste selve.

#### Aurora.

Cintia non fon, che a gli animali guerra Muova con arco, e stral per le foreste: Io son l'Aurora, e so vedermi in terra Per mitigar l'assanno, Che le ferite d'un mortal mi danno.

Cefalo.

E chi fu l'empio in terra,
O bellissima Dea,
Che le celesti membra a ferir prese
Pera l'empio, ch'offese
L'insinita bellezza,
Ch'egii adorar dovea.

### Aurora .

Non pera, no, non pera, Che non fora ficura oggi tua vita, Non fora no ficura, Perchè tu fosti autor di mia ferita,

## Cefalo .

Lasso, deh lasso me, deh che sent'io?
Autor io d'una colpa,
Che sovra ogni altra di suggir desio?
Forse scoccando a faettar le sere
Questo mal sortunato arco t'ossese
Contra ogni mio volere:
Ma se volgi il pensiero alla mia mente,
Tu lo sai, come Dea, sono innocente;
Pur non sono innocente, io sono ben degno
D'un'insnita pena:
Prendi questo coltello; eccoti il petto,
O bella Dea mi svena.

#### Uno del Coro.

Ah che disdegno, ed ira,
Ah non ti turbi il petto,
Anco le vere colpe il Ciel perdona,
E con veraci esempi
Ci dimostra ogni etate,

Che

Che nel cor degli Dei Non può fallir pietate.

#### Aurora .

A miglior tempo riferbate i preghi,
Non più fate fonar voci dogliose,
Le piaghe del mio cor sono amorose,
Che i lucidi occhi tuoi Cesalo apriro,
Nè per mia contentezza altro destro,
Che ne'regni del Ciel farti beato.
Tu le miserie umane
Fuggir oggi da te vedrai lontane,
E cangerai da questa diva amato
Il tuo caduco a sempiterno stato.

## Cefalo.

O gran pregio del Ciel oggi che pensi?

O compagna del Sol vuoi provar forse
S'ho riverente il cor quanto conviensi?
Ch'io tanto ardisca? Io dell' Aurora amante,
O bellissima Diva io non son degno
Di colà por le labbra,
Ove tu pon le piante.

## Aurora.

Del Ciel le grazie da sprezzar non sono; Disgombra l'umiltate a-me nojosa, A te stesso dannosa.

Une del Coro .

Impetrera mai fede Narrandosi ad altrui la meraviglia Ch'oggi per noi si vede?

Cefalo! 12 1160 Es.

su bellezza Celeste Cerca d'un amator nel Ciel sereno: A T T O

Io vile Uomo terreno
Seguiterò d'amar bellezza umana
Entro a queste foreste.

Aurora.

Se terreno, e mortale Schifi nell'alto Ciel di viver meco Io celeste immortale Non schiferò quaggiù di viver teco.

Cefalo.

A' sommi Dei non è da dar consiglio: Fia ben ciò, che farzi.

Aurora.

Ove il piede rivolgi? ove ne vai?

Cefalo.

Per l'aspre selve a perseguir le sere.

Aurora.

Oggi dal guardo mio non fuggirai; Uomo non ave incontro a Dio potere.

Coro di Cacciatori.

Io tra foreste, e tra nevosi monti Di lunghe aste ferrate armo la destra, Ed a greggia silvestra Di cervi altier per le ramose fronti, Ed a Cinghial torbido gli occhi, e bianco Le curve zanne empio di piaghe il sianco.

## ATTO SECONDO.

Titone, Oceano, Febo, Coro di Deità marine, Amore, Coro di Amori.

## Titone solo per aria.

HI mi conforta aimè! chi più confolami?
Or che'l mio fol, che sì bei raggi adornano,
La bellissima Aurora, onde s' aggiornano
Mie notti, innanzi tempo ecco abbandonami;
Nè pensa che quest' ore unqua non tornano.
Quinci sì trista in cor voce risuonami,
Che tutti i miei penser dolcezza obbliano,
E rio sospetto a rie querele spronami.
Diva, che gli occhi miei tanto desiano,
Che dal mesto Titone sì ti desviano?
Deh se tue belle ciglia ora mi scorgono,
Mira, che gli occhi miei lacrime piovono;
E che mentre dal cor preghi ti porgono,
Mie voci co' sospir l' aria commovono.

#### Oceano .

Dispensator dell'ammirabil lume.

Che su destrier volanti
L'universo correndo orni, e rischiari;
Perchè non sali per gli eterei campi?
Ed oltre al tuo costume
Lento soggiorni nel gran sen de i mari?
Se de gli eterni lampi
Febo sei scarso al mondo,
Le strida de'mortali al Cielo andranno;
Che 'l pianto è grande, dov'è grande il danno.

### Febo;

O dell'onde infinite
Sommo rettor, tu mi condanni in vano:
Almo padre Oceano
Al viaggio del dì già non fon lento:
Ecco i destrier, c'han nelle piante il vento,
Sì son disposti al corso;
Mira l'aurato morso
A tutti intorno biancheggiar di spuma:
Par che di calpestar gli alti sentieri
Ciascun avvampi, ed arda:
Nè la mia destra allo sserzar sia tarda.

#### Oceano .

Dunque a' destrier focosi allenta il freno, E sa sonar le luminose rote Su per lo smalto del bel Ciel sereno.

#### Febo .

Come poss'io, se non appare ancora Con la fronte di rose, e co'piè d'oro A farmi scorta nel cammin l'Aurora?

#### Oceano.

Perchè cotanto indugia
La ruggiadosa Diva?
Già per l'addietro di volarti innanzi
Mai non mostrossi schiva?

#### Febo .

Forse Titon con amorosi preghi-Seco ritienla, e le sa forza al core; Che ogni termine sprezza, Ed ogni freno, ed ogni legge Amore.

Uno

#### Uno del Coro delle Deità marine.

Il fanciul, che raccende L'aria di sì bei rai E' forse Amor, ch'inverso noi discende?

Un' altro dello stesso Coro .

Amor è, rimirate

E la faretra, e l'arco

Che mortalmente impiaga;

E pur ogn'alma di sue piaghe è vaga;

#### Amore .

Illustrator del mondo,
Che ogni cosa discerni;
Omai disfrena i corridori eterni,
E sta del mar in sondo,
La bellissima Anrora a te non torna,
E sai che senza Aurora
La notte non s'aggiorna.

#### Febo.

Come, come, non torna? e che raffrena? E chi da me disvia La bella scorta mia?

#### Amore.

Questa immortal faretra
Halle ferite il petto,
E sì dolce diletto
Ella un bel viso rimirando impetra,
Che di te non rammenta.
E non rammenterà, se pria non chiudo
Quella percossa acerba,

K 2 E n

E non spargo di mele i suoi martiri, E non le dono il fin de suoi desiri.

Oceano .

O dell'alte quadrella
In terra, e in mar faettator famoso,
Espugnator d'ogni volere avverso,
Dolce soggiogator dell'universo,
Oggi che sai? che tenti?
Mira, che sull'Olimpo errano indarno
I gran lumi celesti,
Se'n questi bassi sondi il Sole arresti.

Febo.

Nulla forza contrasta
All'invitro valor del tuo volere,
Ogni possanza trema
Al solo minacciar del tuo potere;
Ma perchè lungamente oscuro nembo
Vuoi che sunesti il volto della terra,
Ed ingombri i mortali
Orribile spavento
D'inestabili mali?

Amore.

Perchè regni memoria

Entro il cor degli Dei del mio valore

E nel mondo l'aggiù cresca maggiore

E mio pregio, e mia gloria;

Stia rimirando, e taccia

La sempiterna, e la caduca gente:

Che può la mia faretra

Ciò che vuol la mia mente.

Uno del Coro.

Odi come superbo altrui minaccia? E pur gli scherza in viso Lusingevole riso.

Amo-

Amore.

Amori, o vaghi amori
Su bell'ali veloci
Leggiadri volatori,
Dal vivo avorio della gola or esca
L'aura gentil delle soavi voci,
E perchè il pregio di mio stral più cresca,
Dite per l'universo,
Com'oggi s'innamora
La bella, e vaga Aurora.

- Coro di Amori.

Che'l valor degli strali
Onde Amor dolce, e lusinghevol siede,
Possa lo smalto aprir de'cori avversi;
Mortali, ed immortali
Con tante piaghe lor sì ne san sede,
Ch'omai sua gran possanza è da tacessi;
Tal ch'oggi io canterò gli alti diletti,
Onde l'arco Amoroso ingombra i petti.

COMMENSATION OF BUILDING

K 3 A T-

# ATTO TERZO.

Cefalo, Aurora, Notte, Coro di segni celesti.

Cefalo.

Diva se non amata
Come Donna mortale,
Almen sì come Dea
Da Cesalo adorata,
A che mi vieni al fianco?
A che pur prendi in seguitarmi affanno?
Di sì satta vaghezza
Gli eterni Dei gran meraviglia avranno.

#### Aurora

Non sai che per Anchise arse d'Amore. Già lungamente il cor di Citerea? E che dal sommo Ciel Cintia scendea. Per l'altera beltà d'Endimione? Non è degli alti Dei biasmo l'amarvi. Però ch'amano voi sol per bearvi.

## Cefalo .

Se nel colmo de'Cieli

Non si condannerà tua nuova fiamma

Che ne favelleran gli uomini in terra

Come lor si riveli?

#### Auvora.

Dovrebbono ammirar nostra bontate, Per cui non siam di noi medesmi avari, Ed inchini, e devoti Renderne grazie, e consacrarne altari.

Cen

## Cefalo.

To non ho pieno il cor di sì gran senno,
Che m'opponga al valor di tue ragioni,
Ma Ninsa alma, e gentile
M'ha così preso il cor con le sue chiome,
E con l'ardor de'ssoi begli occhi puro,
Ch'io più del Ciel non curo.

#### Aurora .

Se'l vivo foco, che m'avvampi in seno,
Se la stanza immortal fra l'auree stelle
Hanno men di possanza entro al tuo petto.
Ch'un vile amor terreno,
Volgi la mente almeno,
Che s'io quì teco so lungo soggiorno,
Il Sol sia senza scorta,
L'aria non avrà lume,
La terra inferma perirà gelata:
Or vuoi tu ruinar l'alto governo,
Che diede al mondo il Creator eterno?

## Cefalo .

O Diva, il Mondo è nella man di Dio Egli sel curi: io curerò me stesso.

#### Aurora.

Ed io verrotti appresso.

## Notte .

La beltà dell'Aurora.

Per Cefalo bear ne gli alti Regni
In terra oggi dimora,
Nè si sa disdegnar ch'egli la sdegni.

K 4

Del

Deh ne gli umani ingegni
Tanto faper fi desti,
Ch' intendano i mortali,
Come il lor vero ben vien da' Celesti.

## Uno de' segni Celesti.

Tacita, Dea, che ne'Cimmerii campi
Tenebrosa soggiorni,
Ed indi uscendo per fatal decreto
Con prescritto intervallo il mondo adombri;
Perchè contro l'usato
Fra le stelle del Ciel prendi la via a
Che per te si desia a

#### Notte ..

Lumi, che in alto fiammeggiando eterni
Ornate in più maniere
L'immenso vel delle volubil ssere,
Anzi gli occhi di Giove io vo'condurmi,
Ed intender da lui,
Ch'ogni core a sua voglia ordina, e regge
S'a tutto l'universo ei cangia legge.

## Un' altro Segno.

Ond'è cotal sospetto?

Chi sa di tanto mal tuo cor pensoso.

Cheta madre di requie, e di riposo?

#### Notte .

Or non fa rammentars:

Il vostro cor, che la metà del tempoSolo sopra la terra
Gli umidi nembi ho da tener cospassi?

No

F

## Un' altro segno.

Non ti sembri fatica Palese far, perchè così favelli Ombrosa notte del silenzio amica.

#### Notte.

Perchè non sorge il Sol dall'Oceano Ma colaggiù rimansi oltra il costume, Ed io non so dal mondo Come partita far senza il suo lume.

## Un' altro segno.

Forse non sorge il Sol, perch'egli attende La bella Aurora, che gli voli avante, Ed ella in terra divenuta amante Nè di Sol, nè di se non si rammenta; Là dove Amor tormenta, Il core è morto, e la memoria è spenta.

#### Notte .

Non vo'chiamar l'Aurora,
Che da ciascuna Legge un core è sciolto,
Tosto ch'ei s'innamora;
Ma dovrà Giove rivoltarsi in mente,
E far sì che non pera
Tutto il mondo sepolto
In tenebrosa sera.

## Uno de' segni.

Or fegui tuo cammino
Vola nell'alto, esponi
Il discreto tenor di tue ragioni:
Nulla cosa è non piana
Al gran saper divino.

K

Coro di segni celesti.

Non è questo che splende il primier giorno, In cui superbo ne celesti campi
Amore illustri il suo possente Impero:
Già di bel Sol di vago viso adorno
Soavi trasse, e dilettosi lampi,
Onde del gran Saturno arse il pensiero,
Sicchè in novel destriero.
L'altezza ei chiuse del divin sembiante,
E mosse per le selve il piè sonante.



## ATTO QUARTO.

Berecintia, Amore, Mercurio, Coro degli Dei.

### Berecintia.

TElla magion stellante, e luminosa, Eterni alberghi, non soggiorna un Dio, Che per alta beltate alto desio Non gli abbia messa in cor fiamm? amorosa, Nè pur è stanco ancor, nè pur si pente, Nè pur si sazia Amor di tanti esempi; Che con suoi fochi dilettosi, ed empi -Oggi fa dell' Aurora il petto ardente. Ella dall' alto Ciel discesa in terra Non cura più di rimenarne il giorno, Sol per le selve trascorrendo intorno Pace procura alla sua propria guerra Ma se quel d'ogni cor dolce Tiranno, Tofto la bella Dea non riconsola Dal colpo avrà d'una saetta sola Il mondo tutto irreparabilidanno. Che se del Sole ai rai l'usata scorta Nel viaggio fatal non fa l'Aurora, Il Sol farà nel mar lunga dimora; Sì nel mio grembo ogni virtù fia morra

#### Amore .

Di che diletti il cor così cantando Antica Berecintia torreggiante? Rammenti forse i celebrati ardori De' trapassati amori?

#### Berecintia.

Or fiero cor fotto ridenti ciglia
O tenero fanciul d'infiniti anni
Fabbricator d'inganni,
Operator d'eccella meraviglia;
Non canto no, non canto
Miei trapassati ardori,
Canto i n velli atmori,
Onde la bella-Aurora infiammi, ed ardi,
E piango il grave mal, cui tu non guardi,

#### Amore ..

Non biasmar me che dal mio ardor non viene Mai cagion di dolore;
Vien cagion di dolor dall'altrui core,
Quando gl'incendi miei non ben sostiene;
Pur ha tanto valor questa mia mano,
Ch'ogni grave tormento.
In un solo momento
A voglia mia farà volar lontano.

#### Berecintia ...

Folle è chi ciò non crede ;
Prova di mille esempi
Altrui ne può far sede ;
Ma sa che chiaro tu lo mostri ancora
Nell' Amor dell' Aurora .

#### Amore.

Riposa omai, riposa,
La bell' Aurora ancor farò giojosa;
Ma vo' mostrare in pria
Quanto ha seco valor la face ardente,
E la seretra mia.

Mar

#### Mercurio .

Dove cercar d'Amore,

E dove ricrovarlo oggi poss' io?

Ei su dipinte piume

Ratto via più che stral, via più che vento

Ha di volar costume;

Dunque dove cercarlo,

E dove ritrovarlo oggi poss' io?

Ecco colà, s'io non m'inganno, il veggio.

O pargoletto Dio,

Spiega le penne, e sali

Al concilio celeste;

Così comanda Giove.

Signor degl'immortali.

#### Amore -

Araldo degli Dei,
Stellante Messaggiero,
Deh mi rispondi, e di, se ti rimembra,
Quando seci Saturno
Coprissi nel sembiante d'un destriero?

#### Mercurio ...

Ciò fu quando di Pelio infra le selve. Ei se l'aria sonar d'alci nitriti.

#### Amore.

Dimmi ancor, ti rimembra
Quando per la beltà di Proserpina
S'accese il gran Plutone,
E di lei sè rapina?

#### Mercurio .

Hollo ben fermo in mente: Egli fe la rapì presso Etna ardente.

AMO:

#### Amore.

Dimmi ancor, ti rimembra
Quando Giove versossi in pioggia d'oro?
E quando egli muggliò converso in Toro?

#### Mercurio.

Ben ho di tutto ciò ferma memoria, Amor, ma non intendo Perchè di tanti amori Or tu mi prenda a raccontar l'istoria

#### Amare.

Porchè ti sia palese
Che s'al mio gran potere
Non è poter, che non s'inchini, e pieghi,
Mal consigliossi a comandarmi Giove;
Ma dovea farmi preghi:
Dunque tornando al sempiterno Regno
Tu gli dirai, ch'a lui venir non degno

#### Mercurio . ..

Deh non t'infiammi sdegno,
Non hai cagion di disdegnarti Amore.
Giove non ti comanda, anzi ti prega.
Del così savellar su mio l'errore;
Vientene meco Amore,
Degli Uomini conforto,
Delizia degli Dei,
Che sol dell'Universo
Tu regnator, trionsator tu sei.

#### Amore.

Or moviam, se t'aggrada: Nulla si può trovar, che più mi stringa, D'una gentil lusinga.

Cora-

Coro degli Dei .

In questo d'almi, e di stellanti lumi Regno; fenz'alcun fin fempre fereno, Dentro dell' altrui seno Corrono eterni di letizia i fiumi: Alzi le vele ognor l'altrui desire Nè lo prenda timor d'esser absorto, Ch'in ogni parte ha porto Questo infinito mar d'alto gioire. Varco non è, ch'alcuna volta aprire Speri l'affanno ond'ei qui ponga il piede E qui segno non vede Morte ove possa con suo stral serire. Or con vero fervor d'immortal dire Di chi tanto ci diè suoni la gloria, E sì cara memoria Ingiustissimo obblio mai non consumi.



# ATTO QUINTO

Giove, Coro degli Dei, Amore, Aurora, Cefalò, Coro dl Cacciatori.

Giove .

D'Ell' alto Olimpo abiratori eterni, Benchè beati in voi medesmi appieno Non cerchiate alcun ben fuor di voi stessi: Non fu fenza ragion formare il mondo. Che di nostra bontà fosse vestigio: E per non discordar da noi medesmi Pur vuol fagion, che si conservi in stato: Però quando ne' fecoli primieri Fetonte incauto fulle rote ardenti Smarriva il corso dell'ereree strade, Io perchè'l mondo non andasse in fiamma, Vibrai la destra a sulminar non lento: Or per alta cagion non minor risco Ecco sovrasta; divenuta amante La bella Aurora sa soggiorno in terra, Nè la legge del di più si rammenta. Ella non scorge il Sole, il Sol dall'onde Non mena il giorno, e tenebrosa notte Dell'aria i campi occuperà mai sempre, Tal ch' ogni cofa fia distrutta in terra; Quinci all'ardor dell'amorosa Dea E' gran ragion, che tua virtute Amore Termine ponga: onde tuo titol sia Conservator, non struggitor del mondo.

Parte del Coro.

O bellissimo Dio Quando era l'universo În consusa caligine sommerso,

Tur-

233

Tu pur fosti ad aprirlo, Pur fosti ad abbellirlo.

## Altra parte del Coro.

Dunque perch' ei non torni
Confuso un'altra volta,
Le nostre voci, e nostri prieghi ascolta:
Empi il comun desso,
O bellissimo Dio

#### Amore.

Quantunque a rischiarar l'alta possanza
De gli aurati miei strali
Opre meravigliose a tentar pigli,
Non è già mio consiglio,
Ch'indi nascano mali:
Ciò pienamente oggi farò palese,
All'instammata Aurora,
Oggi del suo piacer sarò cortese;
Ond'ella possa far lieto ritorno
Agli ussici vitali,
In terra io spiego l'ali;
Voi su nel ciel cantate;
La mia gran potestate.

## Coro degli Dei .

S'alla stagion primiera
Stato non fosse Amore,
La bellezza del mondo unqua non era;
E s'or non fosse Amore,
Il bel del mondo tornerebbe orrore.

#### Amore .

Per mille nobil prove Già mia faretra io coronai di gloria:

Ma

Ma via più nobil pregio
Certo mi recherà l'alta memoria
Dell' Amor dell' Aurora:
Sì col pensiero io veggio
Ne' secoli suturi,
Di lei cantarsi l'amorosa pena
In gran Teatro, e su mirabil scena:
Ma vien la bella Diva,
Io quì vo' star nascoso,
Ed alquanto sentir ciò ch' ella dice
Di suo stato amoroso.

#### Aurora.

Che si dirà tra le mondane genti
Udendo raccontar che d'una Diva
Per un'uomo caduco
Fossero un tempo i desideri ardenti?
Infra vili mortali
Biasmo mi si darà, perchè del vulgo
Sono i giudici frali:
Ma certa son che alle reali orecchie
La siamma mia non giugnera col biasmo.
Che i Re come di stato
Sono a gli Dei vicini;
Così non meno hanno i pensier divini.

#### Amore.

O fra l'alme beltà che l' cielo apprezza. Non feconda bellezza: Mira gli strali omipotenti, e l'arco, Che nuovamente il cor sì t'ha ferito.

### Aurora.

Saettator fornito

D'altro foco infinito,

Ond'ogni cofa accendia

Deh perchè meco a saettar non prendi L'aspro sinalto onde Cesalo s'indura: Sì ch'egli non risiuti Del mio selice Amor l'alta ventura.

#### Amore.

Cara scorta del giorno

Ch' ove ti mostri fiammeggiando in cielo,
Il ciel divien più dell'usato adorno:
Porgiele belle orecchie al parlar mio:
I secreti amorosi a me son noti
Poscia che degli amanti io sono il Dio:
Come Cesalo appar, non sar parola:
Stringilo teco, e verso il ciel ten'vola.

#### Aurora.

Che mi configlieu? s'egli non brama Meco bearsi in quel superno Regno, Tu sai ch'ei non è degno.

## Amore.

Io piagherogli il petto,

E forsi sì l'infiammerò per via,

Ch' avrà sommo diletto

Di ciò, ch' or non desia;

Ecco ch' ei muove il piede

Con pensoso sembiante:

Prendi seco a parlar sì come Dea,

Io me ne torno su nel ciel stellante.

#### Aurora.

Cefalo ascolta, ch' altra volta in terra
D' una sol voce mia non sarai degno.
Hai tu rivolto o sorsennato il core
Al ben che ti promette
Il soco altier del mio celeste ardo e:

CP

### Cefalo .

Via più, che non folea
Scorgo ne'tuoi sembianti
D'almo splendore, e nel tuo sguardo, o Dea:
Ma dei supremi Dei le viste eterne
Comprendono del cor le voglie interne
Sì ch'è sciocchezza rea l'altrui mentire:
L'amor della mia Donna,
Di così siero ardor m'empie la mente,
Ch'ei non mi lascia il tuo voler seguire,
E di ciò non potere
Ho bellissima Diva il cor dolente.

#### Aurora.

Di tu veracemente?
Or porgimi la man, fammi sicura,
Come il tuo dir non mente.

## Cefalo .

Poiche così m'imponi O Diva, ecco la mano.

#### Aurora.

Ed io dal mondo or ti farò lontano, Salirai meco al sempiterno Impero, Vedrai, che sulla terra uman pensiero.

Di ben verace è desioso in vano.

## Coro di Cacciatori.

Ineffabile ardore
Ch'agli alberghi del ciel richiama il core,
Move sì dolce, e sì foave guerra
Lufingando i pensier beltà mortale,

Ch,

Ch'a volo un cor non spieg he is mai l'ale Per sollevarsi peregrin da terra, Se non scendesse a risvegliarlo Amore.

Ineffabile ardore

Ch' agli alberghi del ciel richiama il core.

Caduca fiamma di leggiadri sguardi Ci dà per morte dilettoso assalto, Ma verace beltà regna nell'alto,

Indi arma l'arco, ed indi avventa i dardi, Che il cor piagato han di bear valore,

Ineffabile ardore

'Ch' agli alberghi del ciel richiama il core.

Qual trascorrendo per gli ererei campi Il Sol quaggiù l'ombre notturne aggiorna, Tal'amor sulle stelle almo soggiorna, E cosparge fra noi sulgidi lampi, Per invogliare altrui del suo splendore.

Ineffabile ardore

Ch'agli alberghi del ciel richiama il core.

Quando il bell'anno primavera infiora,

D'infiniti color ride il terreno,

Onde infinite ha l'Ocean nel feno;

Ma minor pena al numerarle fora,

Che' d'Amor celebrar l'inclito onore.

Ineffabile ardore Ch'agli alberghi del ciel richiama il core.

#### La Fama.

Poichè gli Esperei Regni, e i Regni Eoi
Gran Ferdinando di supor colmai,
Si tue glorie cantando alto sonai
La Tromba amica de' sublimi Eoi.
Non credea tanto rimirar splendore
Su per le scene del real diletto,
Che tuo nome illustrando, io trar nel petto,
Quinci dovessi mai voci canore.
Ma chi fra rei suror del Mondo armato
Con amabile pace apparve altiero
A nul-

A nulla impresa volgerà il pensiero,
Che tacer possa l'immortal mio siato.
Figlio di genitor, ch'almi, e soavi
Secoli adduce col valore egregio,
E genitor di Figli, il cui gran pregio
La gran virtù trapasserà degli Avi.
Segui il tuo stil, poni il sier Marte in bando,
Cerere prezza, orna la bella Astrea,
Diletto al ciel fatti beato, e bea;
Io di te sempre volerò cantando.

Il Fine del Rapimento di Cefale:

# VEGGHIA DELLE GRAZIE

FATTA NE' PITTI

Il Carnovale dell' Anno 1615.

# PROLOGO.

L'Occasione, ed il soggetto è così fatto. Amore insermo è preso a ricrearsi dalle Grazie con una Vegghia, e per invitare a così nobile Festa mortali, ed Immortali, Iride ne va parlando per l'Universo. Di quì le Ninse di Pomona lasciate le campagne s'inviano colà, ed i Numi di Silvano dolenti per non le vedere nell'usate soreste, sono dalla Fama informati, perchè elle siano partite, e si consigliano di raggiungerle per via; essi consigliano di raggiungerle per via; essi consigliano, e raggiuntele vanno danzando alla Vegghia. Ciò sassi da sei Dame, e sei Cavalieri in maschera convenevole a personaggi rappresentanti; Fornito poscia il loro ballo, si danza nella Sala senza maschere, e la danza è partita da due Intermedj.

## IRIDE.

Mor d'altrui ferir non mai pentito A I suoi dardi a provar volse il pensiero, Ed un di quelli, ond'è più forte arciero, Gli punse alquanto, e sanguinogli il dito; Ei forte lagrimò sulle sue pene; Ch' alma nuova al dolor male il sostiene. Idalia pronta, e con materno affetto In lui tempra il dolor, ch'aspro s'avanza; Ma l'alme Grazie d'ammirabil danza Prendono a procacciargli almo diletto, E dolce a ricreargli i sensi afflitti Nell'alto albergo, e nel Real de'Pitti. Alme leggiadre, che d'amore al foco Defiate affinar voltri defiri, E di lui sotto al giogo aspri martiri Un liero sguardo vi rivolge in gioco, Gite a colà bearvi, ove foggiorna Somma beltà che l'universo adorna. Neve, che Borea sparga in gioghi alpini, Rosa, che in bello Aprile Alba colori, Oro, che sotto il Sol vibri splendori, Perde co'volti, con la man, coi crini, Ma col lampo degli occhi, in Ciel sereno Febo, che'n alto ascenda anco vien meno.

La Fama parla a' Cavalieri Mascherati.

Non turbate le ciglia,

Nè contristate il petto, o delle selve

Pregiati abitatori, ed a Silvano

Carissima famiglia;

Le sospirate Ninse

Dell' immortal Pomona

Volsero a queste piaggie il piè leggiero

Vaghe di gir colà, dove sull' Arno

Chiabrera P. IV.

L Oggi

Oggi fassi ad amore
Per l'alme Grazie d'ammirabil danza
Un non usaro onore;
Movere i passi a ritrovar per via
La bramata sembianza; ecco apparirle;
Ormai porgete al bello avorio, e bianco
Di quelle nude man le vostre destre,
Fortunato sostegno
Per l'alto calle all'assannato sianco;
Io moverò d'intorno, e sarò conta
La peregrina sesta,
Che dalle belle Grazie
Al bello Amor s'appresta.

Qui i Cavalieri mascherati pigliano le Dame mascherate per mano, e ballano.

## INTERMEDIO PRIMO.

Fassi dalla Gelosia, e dagli Amori.

Gelo. TRA vaghi balli, e canti Nella Regia Tirrena Godono con Amor notte serena L'alme di mille Amanti, Ed io sempre di pianti, E ministra d'affanni Oggi con esso lor sarò men ria? Io di serpenti armata, Io cruda, io dispietata, Terribil Gelosia? Non fia, non fia per certo; Io seguirò mio stile; Ov' è valor, la sofferenza è vile; E pur troppo ho sofferto. Il caro varco aperto A così gran gioire Cen la mia forza si rinchiuda omai: E facciansi diletti

Nel

Nel fondo de'lor perti
Un'Ocean di guai.

I belli occhi lucenti
Non mai vibrino raggio,
Che con freddo timor non faccia oltraggio
Ai cor per loro ardenti;
Ombre, larve, spaventi,
Bestemmiari pensieri
Le dolcezze d'Amor rendano amare;
Siano l'alme amorose,
Ma ch'a se stesse odiose
Si pentano d'amare.

Amori. Escrabil sembianza,

Che con occhi profondi, e guardi foschi
Quì d'ogni intorno attoschi,
Chi sei tu? fra queste aure,
Ed al bel Ciel superno
Oggi chi sa spirarti
Simulacro d'Inserno?
Gelo. Perchè contra di me tanto dispregio

Vil Plebe pargoletta?

Qual io mi fia, d'Amor-son rea nemica,

E Gelosia son detta:

Ecco la fiera, ecco la cruda,

Chi le trafigge il cor? chi la saetta?

Qui cantano tutti gli Amori in concerto.

Non mai ritorni
L' orribil mostro,
Ove soggiorni
Il Signor nostro;
Certo non siamo arcier di piccol gloria
Se innalziamo Troseo di tal vittoria.
messe bionda
E l' ombra infesta;
A nave l' onda,
Se mai tempesta;
Ma degli amanti le doscezze strugge
L z

Que-

Questa peste crudel, ch'ora sen sugge.

Liete danzate
Alme amorose,
Nè paventate
Frodi gelose,
Giusto è sperar d'ogni tempesta il porto
Or ch'al duolo d'amor dassi consorto.

### INTERMEDIO SECONDO.

Fatto dalla Speranza, e da Mercurio.

Egli Dei messaggiero Ove ne vai veloce? i passi arresta, E degna di tua scorta il mio sentiero. Merc. O gentile, o leggiadra O bella, in cui s'avanza Il fior d'ogni conforto, ed a ciascuno Cariffima Speranza, Scorta ricerchi in van, mandami Giove Al Regnator de' venti acciocchè spiani L'onde nel Mare a' Cavalier Toscani: Ma tu dove t'invii? Che cerchi? e che desii? Suer. Cerco d'Amor; già Citerea contommi, Ch'omai tutti i mortali Disperavano vita, ove eran punti Dagli amorofi strali, Cotanto era crudel la lor ferita: Io con lunga vigilia Ho temprato un liquore Che bagnandone i dardi Non farà più mortal piaga d'Amore. Merc. Mirabile Maestra E di fare Amor giocondo, E di ben confortar chi s'innamora, Odi dove dimora. Va nella bella Italia, ove il bell'Arno Bagna l'alma Città, che nome ha Flora;

Colà sorge Palagio, Palagio non d'Armida? Non d'Alcina, o d'Atlante, Ma ben Palagio a quei del ciel sembiante, Ivi dentro gioisce Amore in danza, che le Grazie ordiro, E fa nei cori altrui mirabil prove Con forza di bellezza Non più veduta altrove. Suer. Io me ne vo volando; a Dio rimanti.

Merc. O ben felici Amanti, ora ch'amore

Con la faretra sua darà ferita, Onde giojolo pregerassi un core, Nè morte soffrirà, che non sia vita. Adunque, egri mortali, un aureo crine, E labbra a rimirar di lucidi ostri, E guance sparse di rosate brine, E sieno occhi sereni idoli vostri.

## Tride dà fine alla Festa.

Le ricche spoglie, ed i gemmati fregi, E per industre mano Gli strani a rimirarsi abiti egregi, E i passi or lenti, or presti Furo quali a mirar cose celesti. Ebbero ogni potfanza, ebber ventura

Di far giocendo Amore, Ed a lui serenar la mente oscura:

Ma suprema dolcezza

Gli sparse, o donne, in ccr vostra bellezza.

Rise a'vostri forrisi, onde gioire Sogliono in aria i venti,

E del crudo Ocean placarsi l'ire, E nelle luci accese

Del vostro sguardo ad esser lieto apprese.

Or di sì cara notte unqua l'obblio Non porterà vittoria,

Ch' a sua disesa è per armarsi Clio;

Add INTERMEDIO SECONDO.

Ed anco Amore istesso
Vuol dar di ben gradirla un segno espresso
Ovunque chiameran per altra etate
Belle arpi, e belle cetre
A belle danze semminil beltate,
Egli verranne a volo
Soggiogatore altrui senza dar duolo.
Tenderà l'arco, ma piagando un petto.
Farà della ferita
Vivace sonte d'immortal diletto;
Non cesserà gli ardori
Ma sia suo soco resigerio a'cori.



## FRAMMENTO

## DE' TETRASTICHI

DEL SIGNOR

## GABBRIELLO CHIABRERA

Per la Gerusalemme del Signor Torquato Tasso.

Dalle Poesse nuove del Sig. Gabbriello Chiabrera.
Raccolte da Pier Girolamo Gentile.

In Venezia presso Bernardo Giunti, Gio: Battista Ciotti, e Compagni 1608. In 12. a pag. 254.

I.

Offredo all'armi i cavalieri accende G Ed ei com'è di Dio l'alto volere, Fassi duce sovran; conta le schiere, Verso Gerusalemme il cammin prende.

#### II.

Indarno Isineno le dure arti impiega A fare invitte di Sion le mura; Alete di Giudea sgombrar procura L'armi d'Europa, il pio Gosfredo il niega.

#### III.

Giunge Goffredo alla facrata terra, S'accampa, e d'ogn'intorno armi dispone. 148
Indi a macchine far subito impone,
Che tratte sieno alte foreste a terra.

#### IV.

Armano i Morri Inferni ire, e furori Volti allo scampo della gente infida, E a sinistra di loro agita Armida Con gran beltate i via più nobil cori.

#### V.

Fernando ancide, e pien d'orribil sdegni Lunge Rinaldo dal Giordan s'affretta; Armida i Duci insidiando alletta; Odonsi in arme dell' Egitto i Regni.

#### VIE

Scelto fra tutti il buon Tancredi move Contra le sfide del superbo Argante; E move Erminia a ritrovar l'amante; Ma siero incontro la rivolge altrove.

#### VII.

Lagrima Erminia la crudel sua sorte, Nè men Tancredi è prigionier dolente; Ma se l'arti d'Inferno erano lente; Traeasi Argante da Raimondo a morte.

## VIII.

Del Dano i pregi, e di sua morte il pianto, E le schiere di lui vinte, e disperse, E cont ra il buon Rettor l'armi converse Narra la nobil Clio con nobil canto. Mentre ha Febo nel Mar con Teti albergo, Danno a Goffredo i fieri Turchi affalto, Trabocca il fangue, e vanno i gridi in alto, Alfin tu Soliman rivolgi il tergo.

X.

Come Aladin privo di speme omai Consiglio cerchi a riparar suoi danni, E come sur della ria Maga inganni La finta morte di Rinaldo udrai.

Il resto non si trova:

In lode del Sig. GIO: VINCENZO

Imperiale per lo Stato Rustico.

Dalle Lodi per lo Stato Rustico del Sig. Gio: Vincenzo Imperiale. In Venezia per il Deuchino 1613. in 12.

O tra fioriti prati acque lucenti,
O nel bel grembo delle valli erbofe
All'aura fresca i mansueti armenti;
Quando di Teti in sulle piaggie ondose
Scrivi la calma, o il tempestar de'venti,
Certo di Pindo in sulle cime erbose
Ti detta Euterpe i così vari accenti.
Ma se prendi a cantar gieli, ed ardori,
Ond'è per bella donna un core oppresso,
E con la cetra scherzi infra gli amori;
Allor ti spira il grand' Apollo istesso;
Ed egli stesso di gentil Permesso.

Il crin ti cinga sul gentil Permesso.

In

#### In Lode di GIO: FRANCESCO MAJA MATERDONA.

A carte 42. della 2. Parte delle suz Rime.

Oual Fiume d'eloquenza,
Che giammai non s'arresta?
Giocondissime carte
Cui per entro ogni detto apporta sessa
Arida invidia a'chiari nomi insesta,
Se con lungo silenzio
Altri quivi leggendo al sin trapassa
Meraviglia non paja,
Fasti ammirar il Maja,
Ma lodarsi a parole altrui non lassa.

#### RISPOSTA.

Ilume d'ampia eloquenza
Che 'l corso ai siumi arresta
Scopron sol le tue carte;
Sol la tua penna altrui da gioja, e sessa,
La mia man non è se non ingrata, e insessa.
Mai non taccia il silenzio
Del tuo valor, ch' ogni valor trapassa,
Sì che avvien che tu paja
Nuovo siglio di Maja,
Ch'orme d'alta sacondia al mondo lassa.

# RIME DIDIVERSI

INLODE

D I

GABBRIELLO CHIABRERA.

#### DI ANSALDO CEBA

Dalle Rime d'Ansaldo Cebà. In Roma per Bortolamio Zanetti 1611. in 4.

Clgno gentil fra i più famosi Cigni,
Che portasse d'Italia il bel paese,
Quando di tempo iu tempo il ciel cortese
Le vosse i rai degli occhi suoi benigni.
Tu ben nobili voci in Ciel sospigni
Tra la via Greca, e'l bel cammin Francese,
E dolce scendi all'amorose imprese,
E siero poggi insta gli orror sanguigni.
Ma il tuo nome però d'invida morte
Scampar non può l'insidiose frodi
Perch' un bel grido or quinci, or quindi il porte.
Che già buon Gabbriel con altri modi
Quasi Angelo del ciel tu nol consorte
Cantando omai come Dio s'ami, e lodi.

Dal detto al medefinio.

#### PER FEDERICO SPINOLA.

D'Ell' aureo fiume, ond' irrigando avvivi
L'anime illustri ancor nel di supremo,
Apri Chiabrera i sempiterni rivi
Di Federico in sul sospiro estremo.
E rompa l'acqua il tuo volante remo
Al balenar de' suoi splendor più vivi,
Ond' ei di vita acerbamente scemo
L'onda di Lete in sul tuo dorso schivi.
Grida come severo ei crocissse
Nel più bel sior degli anni i sensi suoi;
Come morì per Cristo, come visse.
Che per più dritta via scampar non puoi
Come cantando ciò, ch' ei sece, e disse
Dall' ingiuria del tempo i versi tuoi.

#### De Piergirolamo Gentile

#### AL CHIABRERA:

Dalla prima parte delle Rime del Chiabrera raccolta da Piergirolamo Gentile. In Venezia per Sebastian Combi 1610. 12.

TAL di Caistro, o volator sublime,
Ritorna a Noi dalle memorie antiche
Qu'hai le Muse, ov'hai le grazie antiche
Fama immortal dalle tue lodi prime.
Ch'egli è ragion che per ragion s'estime
Tra le piaggie di Pindo, e le più apriche
A'santi amor della leggiadra Psiche,
Puti l'ardor delle tue sacre Rime;
Or che tu sol col Regnator di Delo
I sacri campi dell'Olimpo ardente
Scorri veloce con aurati vanni:
E fai sentir come tua nobil mente
S'acquisti altera ne gli eterei scanni
Per plettro il Mondo, e per la lira il Cielo.

Al Sig. Gabbriello Chiabrera

#### ISABELLA ANDREINI

Nessuna Cosa effer più durabile della Virtis.

Dalle Rime d'Isabella Andreini. In Milano appresso Girolamo Bordoni, e Pietro Martiere Locarni 1601. in 4.

VAgo di posseder l'Indico argento, O le gemme di Tiro, al salso Regno Fida ingordo nocchiero augel di legno, E sa, ch'ei l'ali spieghi ardito al vento. Quand'ecco fremon l'onde, e Borea scorre

L'aer

Rime del Chia hrera L'aer fosco; guerreggia ed Euro, e Noro, Onde pieno di tema, e d'ardir voto. Egli, e sua vana speme a morte corre. Fatto ricco la sete empia consola Con l'oro, quei, ch' ha d'adorarlo in uso: Ma dall'erario in mille parti chiuso. Rapacissimo sulmine l'invola. Quegli superbo tetto erger procura Fastoso al Ciel, ma fiero il gran Tridente. Scuote Nettuno, onde veggiam repente-Tremando il suol precipitar le mura. Questi ha di monarchia nel cor l'ambascia, E non assonna, e toglie al corpo l'esca, Sì di quaggiù cieco desir l'invesca; Poi l'alma spira, e i Regni ai Regni lascia. Così 'l tempo distrugge, e morte acerba Involve nel filenzio ogni fatica Di mortal man: la già famosa il dica: Roma, che sol di Roma il nome serba. Ciò non di te, nè di quei carmi illustri. Nobil Chiabrera, ond oggi al mondo tanto Diletti, e giovi, il cui celeste canto. Vince d'Apollo istesso i pregi industri. Ma se scherzando Clio per te rimbomba. Alto così, qual a te gloria, e quale A noi darà tesor ricco immortale Di Rodi, e d'Amedeo la chiara tromba?

Felice quei, che l'onorato calle Seguirà, che n'additi, e s'alle cime. Non potrà di Permesso orma sublime Segnar, ne scorra umil la bassa valle.

Di tentar fama io mai non sarò stanca, Perchè'l mio nome invido obblio non copra: Benchè m'avveggia, che sudando all' opra Divien pallido il volto, e'l crin s'imbianca..

#### Della Steffa al medesimo.

E Coo l'alba rugiadosa. Sen di neve, pièd'argento. Che la chioma innanellata D' or fregiata Vezzofetta sparge al vento. I Ligustri e i Gelsomini Da' bei crini', E dal petto alabastrino Van cadendo; e la dolce aura Ne ristaura Con l'odor grato divino. Febo anch' ei la chioma bionda Fuor dell' onda A gran passo ne discopre E sferzando i suoi destrieri I pensieri Desta in noi dell'usate opre Parte il sonno, sugge l'ombra, Che disgombra Delio già col chiaro lume La caligine d'interno: Ecco il giorno, Ond'anch' io lascio le piume. E' infiammar mi sento il petto Dal diletto, Che'n me spiran le tue Muse, Cui seguir bramo; e s'io caggio. Nel viaggio, Bel desir teco mi scusé. Ma s'avvien ch'opra gentile Dal mio stile L'alma Clio giammai risuone: Si dirà: sì nobil vanto. Dessi al canto

Del Ligustico Anfione ...

#### Della Steffa al medesimo.

Che la virtù fa il vero Principe. Canzon Morale.

F Accia al gran Marte risuonar le noudi Quei, che superbo ha di regnar desso; Il giusto, e la ragion ponga in obblio, E sotto duro acciar pugnando sudi.

Di vincer brami, e vinca e quanto frange Il mar vermiglio, e'l Tigre, e'l Nilo inonda,

Pattolo, Idapse a cui risplende l'onda

D'oro, e di gemme e quanto bagna il Gange. Comandi all'Indo, all'Istro, all'Arno, al Tago, Alla Garonna, al Tebro, all'Ermo, al Reno, Al Danubio, alla Tana; a quanto il seno Tocca Adige, Po, Varo, e'l Gigeo lago.

Di Scettro aggravi pur la destra altera, Ciò, che brama il desso; la man possegga, Chiamisi Re, perchè 'l diadema regga: Quei solo è Re, che a se medesmo impera.

Quanti braman d'aver quaggiù grandezze, Quanti cercando van Mitre, e Tefori, Quanti di Signorie braman gli onori, Nè fan là dove fien ferme ricchezze.

Non argento, non or, non gemme, ed offro, Non gli alti tetti, non le travi aurate Fanno i Principi veri; ah più pregiate Convengon doti in questo basso chiostro.

Principe à quei, che generoso assetto Sempre ha nel cor; che sol lo sguardo porge La've stuol peregrin d'ingegni scorge, Che sol d'alma virtù s'adorna il petto.

Principe è quei, cui crudeltate, o sdegno,
() vana ambizion l'alma non punge,
Che dai morsi del volgo sen va lunge,
Non per timor, ma per sublime ingegno.

Tal è Cintio splendor del Vaticano, Che sotto i piè l'avverso fato or tiene,

the lotto i pie i avverlo fato or tiene,

Onde

Parte Quarta.

Onde non ha più d'oltraggiarlo spene L'empio, di cui rende ogni studio vano.

E ben dimostra il tuo canoro stile, Chiabrera illustre, che d'ogn'altro il pregio Si lascia addietro questo Spirto egregio Solo a se stesso di bontà simile.

Suo valor, e tua Musa or tanto accenda Ogni alma, che s'eterna al Mondo brama Per singolar virtù candida sama,

Sol da sì degno Eroe l'esempio prenda.

#### DEL CAVALIER GIOVAMBATISTA MARINI.

#### Dalla Galleria.

Ome il forte Amedeo Rodo sostenne, Con accenti Celesti Del fommo coro è questi, Ch'altamente a cantar spiega le penne; Chi dirà, che non sia Cielo il Mar di Savona, Se per tutto risuona D' Angelica armonia? E se dolci e canori Gabrielli produce, e non Amori?

#### DID. ANGELOGREL DO

#### Dalle Rime morali dell' Autore.

A Sostener di glorie un Cielo eletto
Nuovo Atlante ti veggio; e dal tuo pondo
Tanto poggiar che sotto lasci il mondo,
Nobilissimo spirto, alto intelletto.
Un' empio Infermo ebb'io d'aspro dispetto,
D'ira, e d'invidia, ond'omai vinto assondo.
Di durissime angoscie in Mar prosondo,
Misero Alcide a sostener costretto.
Ma per la via delle ruine al Cielo
Ercole ascese, ed io non so se speri
Nelle venture mie trovar ventura.
Sotto scudo Palladio il sianco io celo.

Quanto più posso: e'ncentro i colpi serì Vincer con l'armi d'oro il cor procura.

#### DI NICCOLO CONNIO,

#### Dal Canzoniere del Connio Manoscritto.

Ercato ho invan col mio sì basso ingegno.

Tesser corona al tuo gran merto eguale.
Chiabrera, ma non può cosa mortale.
Giunger con l'opra a sì sublime segno.
E pur da generoso, e giusto sdegno.
Spinto mio bel desir dispiega l'ale,
Se per se poi tanto non poggia e sale,
Sia almen l'invitto ardir di gloria degno.
Tu col grave leggiadro, e dotto carme
Pregio di belle Donne, e d'Eroi vanto.
Ten vai d'ogni samoso Cigno a paro.
Che dico a paro? anzi tu vinci tanto,
Quanto vincon le trombe il suon dell'arme,
Ond'è ch'al mondo sei sì illustre e raro.

#### Del medefino .

Sorgon, Chiabrera, queste incolte rime,
Dal sosco orror di giovanile ingegno,
Rustico ancor e d'abitar indegno
Là ve s'innalza al Ciel pianta sublime.
Pur s'avverrà che in lor si stampi o imprime.
Orma di quel valor, che ti sa degno
D'eterno onor nel coronato regno
Ond'è ch'ogni alma sì ti pregi e stima.
Le vedrai poi satte leggiadre e belle
Di te mio chiaro sol raggi lucenti
Splender su in Ciel fra luminose Stelle.
Signor, tù dunque lor scorgi e consenti,
Che della grazia tua sien satte ancelle,
Che taceran gli altrui bugiardi accenti.

#### Del medesimo .

C Entil Chiabrera, a cui diede natura

Tal don, che di mortal forgi immortale.

E verso il sacro monte affretti l'ale,
Ove la gloria altrui giammai s'impura.

Nè temi d'empia morte o sepoltura,
Nè di tempo l'iniquo e siero strale,
Che invidioso altrui ti renda eguale
Il cui nome quaggiù nasconde e sura.

Ma di savor superno altiero e carco
Ascendi lieto ove immortali allori
Faran noto il tuo nome in terra e in Cielo

E di sì grato e sì soave incarco
Vivrai selice fra gli adorni Cori
Ove giunger non può di morte il tela.

# DISCORSO

DI

## LORENZO FABRI

Sopra le maniere de' Versi

### DEL CHIABRERA.

Dalla 2. Parte delle Rime del Chiabrera raccolta da Giuseppe Pavoni. In Venezia per Sebastian Combi 1610.

A varietà, onde sono composti i seguenti versi, fammi forza a scrivere queste poche righe, acciò il modo del verfeggiare il quale è arte, non paresse vaghezza. Uomini chiari, i quali già si diedero ad esaminare le maniere dei Versi Toscani, hanno lasciato scritto così: I Versi Toscani, o sono giambici o sono trocaici; giambici sono quelli, che per piedi giambi si compongono, e perciò hanno le fillabe pari, per le quali si constituiscono versi con l'accento aguto; Trocaici sono quelli, che compongonsi per piedi trochei, e perciò hanno le fillabe dispari, per le quali si constituiscono versi con l'accento aguto. Più avanti; i Versi giambici, o sono monometri o dimetri, o rrimetri; i monometri non furono usati dagli antichi, e però se ne race; i dimetri o fon pieni, cioè con le due loro misure compiute, come: Dolce per la memoria; o sono scemi, cioè con una fillaba meno all' ultima misura, come Chiare, fresche, e dolci Acque, o sono amezzati, cioè con due sillabe meno all' ultima misura, co-

me. Che sia in questa Città: I Trimetri similmente o sono pieni, come; Tra l'Isola di Cipri, e di Majolica; o sono scemi, come: Nel mezzo del cammin di nostra vita; o sono amezzati, come: Con esso un colpo per le man d' Artù ; e così fatti sono i versi Giambici. I Trocaici sono monometri, dimetri, e trimetri; i trimetri non furono usati dagli Antichi, e però anco di questi se ne tace; i dimetri o fono pieni, come: Quando miro la rivera; o sono scemi, come: Io non l'he, perchè non l'ho; o tono amezzati, come: Amor mi tiene. I monometri furono usati pieni, e non altrimente, come: E l'Amanza. Ancora i versi trocaici hanno presto gli Antichi una varietà; cioè che loro si giunge una sillaba, e fansi essere soprabbondanti; al monometro giunsela Dante alla prima misura, come: Non per mio grato; al dimetro giunsela Guittone alla prima, come: E chi non piange ahi duro core; ed ancora gli si giunge all'ultima, come Chi vuol bever, chi vuol bevere. Di qui con esempio si raccoglie, che il verso Toscano può essere di quattro, di cinque, di sei, di sette, di otto, di nove, di dieci, di undici, di dodici sillabe, e di sì fatti leggerassene in questi fogli. Ma perchè, essendone rara l'usanza, si sieno fatti, io dirò volentieri. Primieramente essendo questi versi naturali della lingua, non è ra-gione che si risiutino; Ancora: se la Spagnuola, e la Francese lingua nobilissime arricchisconsi per varietà di versi, non ho per buon consiglio che la Toscana rimanga pur con due maniere: e quì rammento, che i Greci per seicento anni usarono il verlo Esametro e non altro; ma Archiloco facendone udire de'novelli, trasse que'popoli a scriverne con infinita varietà. Devesi ancora pensare, se è ben satto, che per le materie di dolcezza, e di tenerezza, sia verso minore di quelli, che adopransi nelle materie sublimi. Nè tacerò, che avendo i versi Lirici special riguardo a effe.

essere cantati, i Musici, con maggiore altrui diletto, e loro minor satica variano le note su i versi, i quali non sempre sono gl'istessi: e di ciò fa prova Giulio Romano, a czi hassi prestar sede, perchè Italia tutta quanta l'ammira. Tutto questo ho io più volte udito dall'Autore de' seguenti versi, e stimandolo io cosa opportuna, ho voluto notarlo qui.

Petrarca Dolce per la memoria Chiare, fresche, e dolci acque Pers Che sia in questa Città L. Medici Tra l'Isola di Cipri, e di Majolica Dante Nel mezzo del cammin di nostra vita Dante Con esso un colpo per le man d'Artès Dante Bonagiun. Quando miro la rivera To non l'ho, perchè non l'ho L. Medici Guittone Amor mi tiene E l' Amanza Guittone Non per mio grato Dante E chi non piange ahi duro core Guittone Chi vuol bever, chi vuol bevere Poliziano

# INDICE

## DELLECOMPOSIZIONI

Liriche del Chiabrera, che si contengono in questa Parte quarta.

| A Leuno giorno                               | IL    |
|----------------------------------------------|-------|
| A Leuno giorno Benche la sacra mano          | IZ    |
| Che dice Orfeo, che sull'eburnea lira        | 24    |
| Col soave licor de buon Falerni              | 22    |
| Come l'anime Amor crudo martira              | 3 I   |
| Con due bei gioghi nella Terra Argiva        | -29   |
| Con ira il tempo torbido rimira              | 14    |
| Con la scorta possente                       | 8     |
| Con sorrisi cortesi                          | 16    |
| Di cotanti sospiri                           | II    |
| Fama, che d'auree piume                      | 6     |
| Già con la notte pareggiando il giorno       | 22    |
| Goffredo all' armi i cavalieri accende       | 247   |
| Già lieto agli occhi tuoi venni sovente      | T     |
| Il pregio altier, che l'immortal Farnese     | 30    |
| Nel giorno, che sublime in bassi manti       | 32    |
| Occhi quando vi miro                         | 16    |
| Odo, che pien d'insolito lamento             | 24    |
| Pianta, ch' eccelfa in sulla piaggia alpina  | 25    |
| Poiche al desir, che rimirarti ognora        | 28    |
| Qual duo Leoni in Mauritana arena            | 23    |
| Quale splendor? qual de' begli occhi ardore? | ivio  |
| Qual Fiume d'eloquenza                       | 250   |
| Quando Febo al Re Fereo                      | 4     |
| Quando nel Cielo io rimirar solea            | 27    |
| Quando prendi a cantar selve frondose,       | 249   |
| Questa, che'l suon Vulcano                   | 17    |
| Queste mie labbra, e questa lingua appena    | 26    |
| Questi versi non mai Lete vicopra            | 14    |
| Questo gentil, che con leggiadri canti       | 26    |
| Sempre del vulgo vil vegghia la cura         | 20    |
| Strozzi, chi gode sul gioir presente         | 21    |
| D                                            | lele- |

| 264                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Delle Composizioni Liriche del Chiabrera                              |
| Su questa riva, e quando il di vien fuori                             |
| Tra nobil gente                                                       |
| Vincenzo, se giammai per me si vede                                   |
| Zefiro corfe, e vresi i nembi a schevno                               |
| Zesiro corse, e presi i nembi a scherno<br>POEMETTI.                  |
| Per qual maniera si traesse a morte<br>Stanco di celebrar armi d'Eroi |
| Stanco di celebrar armi d' Eroi                                       |
| Le altre composizioni scritte in diverso                              |
| fono noverate nell' Indice, che segue                                 |
| dietro alla Prefazione.                                               |
| Indice delle Rime di diversi Autori al Chia                           |
| contenute nel presente Volume.  ANGELOGRILLO.                         |
| ANGELO GRILLO.                                                        |
| A fostener di glorie un Cielo eletto                                  |
| Questi, ch' al suon di lagrimosa lira                                 |
| ANSALBO CEBA.                                                         |
| Cigno gentil fra i più famosi Cigni                                   |
| Dall' aureo fiume onde irrigando avvivi                               |
| L'ardente fiamma, onde l'suo songue spese                             |
| Mentre intorno GIOVAMBATISTA MARINI                                   |
| Come il forte Amedeo Rode sostenne                                    |
| GIO: FRANCESCO MAJA MATERDO                                           |
|                                                                       |
| Fiume d'ampia eloquenza<br>ISABELLA ANDREIN                           |
| Ecco l'alba rugiadosa                                                 |
| Faccia al gran Marte risuonar le'ncudi                                |
| La tua gran Musa or che non può? quand' ella                          |
| Vago di possedersi l'indico argento                                   |
| NICCOLO CONNIO.                                                       |
| Cercato ho invan col mio sì basso ingegno                             |
| Gentil Chiabrera, a cui diede natura                                  |
| Sorgon, Chiabrera, queste incolte rime<br>PIER GIROLAMO GENTILE       |
| PIER GIROLAMO GENTILE                                                 |
| Tal di Caistro, o volator sublime.                                    |
| PIER GIUSEPPE GIUSTINIANO                                             |
| Qual Peregrin, che fuor di sua contrada                               |

ivi

ivi

#### IL FINE.

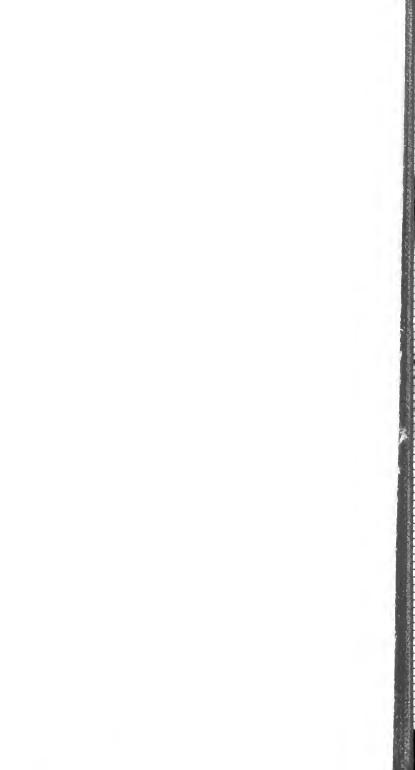



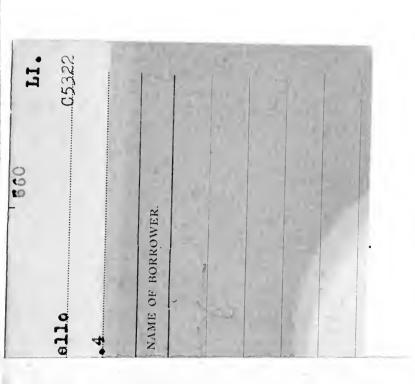

